

8

5. 6.84

# RACCOLTA

DI

# PROSE FIORENTINE

PARTE SECONDA

Volume Secondo
CONTENENTE LEZIONI.



IN FIRENZE. MDCCXXVIII.

Nella Stamperia di Sua ALTEZZA REALE. Per li Tartini, e Franchi. Con lic. de' Sup.



ì



# PREFAZIONE.



Uesto secondo Tomo di Lezioni, che noi diamo di presente alla luce per continuare la Raccolta delle Prose Fiorentine, che cotanto gradimento ha incontrato presso del Pubbli-

co, si pud a buona equità appellare un compimento, e una ultimazione del primo Tomo;
conciossiache egli contenga quelle Lezioni
del Giambullari, e del Bonsi, che mancavano nel primo Tomo per avere il numero
compiuto di tutte le Lezioni di questi due
Autori, che nel lor secolo nella facra Fiorentina Accademia fecero spesse fiare con applauso universale risuonar la lor voce. Noi
soppiamo bene, che ad alcuni, che sono alle
novità adusari, elle sembreranno alquanto

risenere dell'ansico; ma se bene si vorranno le medesime considerare, e con fondamento, e con animo, che alla verità voglia dar luogo, elleno non sono per niuna guisa da disprezzare. Poiche quantunque molto alle dottrine Peripasetiche sieno attaccate, le quali in oggi non banno più quel medesimo corso, e quel medesimo seguito, che allora avevano; pure si vede; obe questi Autori erano di quella dottrina perfessi poseditori, e che la trattavano con giudizio, e con dignità. La qual dottrina, checche ne dicana alcuni, che di essa non sapranno ne pure i principi, pure ba il suo pregio, ed è degna, quantunque altri non la voglia seguire, d' estere saputa; ed imparata: si per la fama del suo Autore, il quale da tanti valentuomini Greci, e Latini, anche di fetta diversa, fu sempre con laude, e con istima nominato: e Cicerone medesimo comecche egli fosse Platonico, non manca di commendarlo: sì ancora per essere una seria di Filosofi, che, ba avuto per tanti secoli ianti grandissimi uomini, che l' banno feguitata, e che nel vero, benchè nello spiegare le cose se sea dalla verità dilunguta fortemente. pure e nella metafifica, e nella dottrina de costumi ba il suo pregio, come l' hanna molte altre, ancorche in esse vi si ravvisino (come

(come non nego accadere anche nella Peripaserica) molte sconce cose, e alla nostra Santa Religione contrarie, siccome inventate da Filososi Gentili, e privi di quei lumi divini, che sono sparsi

E in sulle vecchie, e in sulle nuove

ondé non potevano essere se non tramischiate di qualche errore. Ma noi veggiamo non essere da essi esente nè la Morale di Platone, nè quella degli Stoici, nè quella di qualsivoglia altro antico filosofo; poichè gli nomini per se medesimi erano tra cieche tenebre ravvolti; sino che Colui, la cui sapienza non ha termine veruno,

Venendo al Mondo a illuminar le carte,

Cheavean gran tempo già celato il vero, non dimostrò loro le vere regole dell' onesto, e il diritto sentiero della virtà. Sicchè tornando le molte parole in una, non sono questi nostri Autori da disprezzare, ma con discernimento bisogna considerare in qual secolo vissero, e quali dottrine appresero, e con questa regola dell' Opere loro formare il giusto, e verace giudizio. Oltrediche noi ne' Tomi seguenti trascegliendo opère d' Autori più a'nostri tempi vicini; daremo suori cose più nuove, e più varie, e più dilettevoli, e più al presente gusto confacevoli:

Laonde questo (se sidee dire) alquanto orrido cominciamento sembrerà non altrimenti, che a' viaggianti un cammino un puco erto, ed incolto, che alla cima conduca d'una vaga collinetta, in cui sia distesa un

ampia, e ben coltivata pianura.

Havvi ancora chi averebbe desiderato, che di tutti questi Autori, che le Prose Fiorentine compongono, se ne compilassero nella Prefuzione le notizie alla lor vita appartenenti, il che ci scusiamo di eseguire: prima, perchè altri ancora altre cose bramerebbero, e a tutti soddisfare certamente è cosa impossibile: inoltre, perchè non lo abbiamo fatto finora, launde sarebbe cosa impropria il cominciare dopo aver dati fuori tanti Tomi già sparsi per le mani di tutti: e in ultimo, perchè già di presente vi ba perfona oltremodo erudita, che attende alla compilazione della Storia Letteraria Fiorentina, da più persone finora inselicemente tentata, e più infelicemente mandata ad eseguzione.

Resta solo adesso il soggiungere a chi fossero queste prime cinque Lezioni da' loro Autori quando da prima le diedero alla luce dedicare, e che si ritrovano stampate nelle prime edizioni già da noicitate nel primo volume, e dipoi il dare avviso, donde si siano tratte le Lezioni sinora inedite.

La

La prima Lezione del Giambullari, è dedicasa da lus a Carlo Lenzoni, con questa Lessera.

## PIERFRANCESCO GIAMBULLARI

AL SUO MOLTO ONOR ANDO

CARLO LENZONI S.

A tanti, e già tante volte mi è stata chiesta, Carlo carissimo, la Lezione degli influssi celesti pubblicamente satta da me nella virtuosa nostra Accademia, essendo voi Consolo: Che per liberare me, ed altri da molestia certo non piccola, io mi sono finalmente pur resoluto a lasciarla andare alla Stampa, ma non però senza quello indirizzo, che giustamente se le conviene: che è il titolo, ed il nome vostro. A cagione che siccome allora m' induceste a farla, così le siate e refugio, e guida in tutta sua vita. La quale se per avventura sarà si lunga, quanto gli Amici si persuadono, oltre la vera testimonianza, che ella farà di quei dolcissimi studi, che per tenti anni già ne intrattenuero, manco onore certamente non fia a voi lo avermene daVIII

ne dato l'occasione, che a me lo averla creata. Accettatela dunque per cosa vostra: È vivete felicemente.

La seconda Lezione del medesimo Autore

ba questa Dedicatoria.

## PIERFRANCESCO GIAMBULLARI

- AL MOLTO VIRTUOSO

GIO: BATISTA GELLI

Suo Osservandis. S.

Ungamente mi era taciuto nella dotta nostra Accademia. Onorandissimo Gello mio, e per l'età, che già me ne scusa, e per la diversa professione molto più era ancor per tacere; se voi, che di me potete ogni cosa, non mi aveste mentre eri Consolo, persuaso a voler parlare nella maniera, che voi udiste; e che dimostra questa Lezione. La quale [perche io non la posso tenere ascosa I dovendo con alcune sorelle sue andare alla stampa, giustamente indirizzo a voi, acciocchè, siccome nel Consolato vostro onorato con la dolcezza de' preghi vostri voi le foste cagione di nascere, così nel magistrato della Censura con la rigidità

gidità dell' esamina voi le siate cagione di vivere senza temere i denti giustissimi di chi morde con la ragione, che degli altri non si tien conto. Vivete selicemente.

La terza Lezione, che è di Lelio Bonsi, e tiene il secondo luogo tra le sue cinque nell'accennata edizione, siccome le seguenti due, il terzo, e il quarto, è dedicata al Principe Don Francesco de' Medici; ed ba in fronte la seguente lettera con un Sonetto.

## ALL' ILLUSTRISSIMO

Ed Eccellentissimo Signore, il Signore

# DON FRANCESCO DE' MEDICI

PRINCIPE NOSTRO,

E Padron suo Oslervandissimo

## LELIO BONSI.

Sebbene io conosco, Illustris. Principe, quanto V. E. vada ogni giorno avanzando se stessa, ed all'ottimo, e sapientissimo Padre suo, e Signor nostro simile facendos in tutte le maniere di tutte quante le virtù, la qual cosa dal dedicarle queste mie così basse ciancie sbigottire

cire mi doverebbe: tuttavia sapendo io ancora, quanto ella è umana, e benigna, ed avendo per esperienza veduto, quanto l'altra mia prima lezione fusse da quella cortesemente ricevuta, ed accettata, sono fermato di seguitare il proponimento mio di volere a lei sola tutti quei parti mandare, qualunque eglino si faranno, che dal basso, e sterile ingegno mio sieno nella vostra felicissima Accademia Fiorentina in qualunque tempo prodotti; non avendo io altra via, non che migliore, da potere l'incredibile affezione mia, e perpetua servitù dimostrare. Laonde fupplicando con la dovuta umiltà, che le piaccia di benignamente insieme con l'animo accettarla, prego divotamente Nostro Sig. Dio, che insieme con gl'Illustrissimi parenti, e fratelli suoi la conservi sana, e felice.

> Di Fiorenza alli vi. di Dicembre MDL.

> > Glo-

GLorio fo Francesco alto Signore
Primo del gran secondo Cosmo seme,
In cui risorge, anzi è nata la speme
Di vincer, non che equar l'antico onore:

Ben mostra il buon di dentro, il bel di suore, Onde ogni saggio spera, ogni reo teme, Veggendo quant'ognor crescono insieme In voi forza, bontà, senno, e valore.

Ecco, che pur dopo tanti anni il nostro Secolo, e cielo avrà vostra Fenice, Ch'agli altri rado, anzi non mai fu dato.

Chi potrà, Signor mio, con degno inchiostro Di tante lodi una cantar, felice Sarà sovra tutti altri, anzi beato.

La quarta pure è dedicata al medesimo Principe colla Lettera, e Sonetto, che seguono.

ALL' ILLUSTRISSIMO,

Ed Eccellentissimo Signore, il Signore

# DON FRANCESCO DE' MEDICI

Principe nostro, e Padron suo Osservand.

## LELIO BONSI.

I Onon credo, Illustriss ed Eccellentis. Principe nostro, Signor mio, e Padrone osne osservandissimo, che egli mi si convenga più, non che mi sia necessario, scusarmi con V. E. e renderle la cagione, perche io mosso per avventura da poco, e debile giudizio, ma bene sincerissimo, e divotissimo affetto, ardisca queste mie così povere, e basse fatiche a vostra altezza indirizzare, avendo ciò (per quanto a me ne paja) assai bastevolmente fatto nelle due passate lezioni. E però lasciato questo da parte, la pregherò solamente con quella umiltà, che so, e posso, e debbo maggiore, che ella così questa accettare si degni, come quelle fece, benignamente. Ed io dall'altro lato pregherò Dio con tutto il cuore per la falute, e felicità così de' magnanimi genitori vostri, come di voi medesimo.

PRincipe illustre, in cui si scorgon chiaro Di giorno in giorno più le voci, e l'opre Dell'avo, e padre vostro, in cui si scuopre Quanto oggi ha'l mondo, ed ebbe mai di raro,

Ben par, che'n voi per far uom senza paro Natura, e'l ciel quanto mai fece, adopre, E quel, ch' a tutti gli altri asconde, e cuopre, Danno a voi larghi lor pegno più caro.

Germe ben nato, in cui fiorisce ognora La speme nostra, anzi d'Italia tutta, Anzi del mondo, che v'aspetta, e chiama.

Felici noi, felice età, ch' ancora Sotto l' ali di voi vedrà condutta Quella tranquillità, che ciascun brama.

La quinta Lezione anch' essa è dedicata al mentovato Principe, ed ha parimente, come l'altre, la sua lettera, e Sonetto nella seguente maniera.

#### ALL' ILLUSTRISSIMO

Ed Eccellentissimo Siguore, il Signore

# DON FRANCESCO DE' MEDICI

Principe nostro, e Padron suo Osservand.

#### LELIO BONSI.

SE io. Illustrifs. Principe, Signor nostro, e Padron mio Osservandis, m'era della sua

fua prima età, e ne'miei più verdi anni donato tutto, e consagrato a V. E. non folo per giudicare, che ella essendo di così chiaro sangue nata; e di tanto generosa stirpe, quanto è quello de' ME-DICI in Italia, equella di Toledo in Ispagna, dovesse l'uno, e l'altra a gran passi, così nel valore dell'armi, come nella scienza delle lettere dietro l'altissime vesligia del fortissimo, e sapientissimo Padre suo seguitare; è così farsi a lui, il quale è non men benigno, e clemente, che giusto, e severo, somigliantissimo, Che debbo ora fare, quando quello, che prima con tanto desiderio si sperava, ed aspettava, oggi con tanto diletto si gusta, e fruisce? Certo, che io per me quanto mi doglio meco medesimo di non essere tale, che io possa di nuovo offerirmele tutto, e donarlemi senza rossore, tanto m' allegro con lei, la quale non pure adegua le speranze nostre, ma le vince; e nel vero qual virtù può più lodevole in un Principe ritrovarsi, che l'umanità? o quale umanità essere maggiore, che degnare i servi suoi, quantunque minimi, anzi pubblicamente onorargli? Dio nostro Signore, il quale solo tutto vede, e tutto può, ve ne renda per me quel guiderdoderdone, che a cortesia così fatta si conviene, donandovi insieme con gl' Illustriss, ed Eccellentiss Fratelli vostri tanti anni, e quella stessa felicità, che vi desiderano i parenti vostri medesimi.

Uanto più di di in di con gli anni insieme Crescon a pruova in voi senno, e valore. Tanto in me, Signor mio, cresce l'ardore Di voi cantar, ma ben scema la speme:

Quegli è folle del tutto, che non teme Entrar con picciol legno il mar maggiore, Ma più chi ipera al Sol dare splendore Con lume spento, ch'aitra nube preme.

Tace dunque la lingua, ma la mente Vi chiama sempre, e con divoto affetto; Non come dee, ma quanto può v'onora;

E fra se dice colma di diletto:
O felice Arno, o sortunata Flora,
Ben son raccese in voi le glorie spente.

La sesta è di Filippo Sassetti, ed è tratta dal Cod. 1026. della Libreria Strozziana.

La settima, e l'ottava Lezione sono di Benedetto Buommattei: e sono cavate dallo stesso Codice della Strozziana, che la precedente.

Lu nona è tratta parimente dal Cod. 1026. della Strozziuna, e quantunque fosse stampata dal Colsellini in Eirenze l'Anno 1689.

xvi

come opera postuma di Francesco Ermini, suitavia abbiumo creduto essere opera del Buommattei, sì perche nella Prefazione della desta edizione avvi un'espressa dichiarazione, che l'Ermini comecche scolare; ed allievo del Buommattei sotto la sua direzione futta l'avea, sì ancora perche a carte 147 del suddetto Codice si trova la bozza originale della medesima Lezione di mano del Buommuttei, lo che toglie ogni motivo di dubitarne.

La decima è di Lorenzo Giacomini Tebalducci Malespini, la quale aviamo fatta trascrivere dal medesimo MS del Sig. Abase Niccolò Bargiacchì, donde furono trascritte l'ottava, e la nona dell'antecedente Volume.

LE-

# LEZIONE

PRIMA

# DI PIER FRANCESCO GIAMBULLARI.

Desta nel Consolato di Carlo Lenzoni.

\*6.04

Degl' Influssi Celesti.

REDETTE già Leucippo, con l'empia schiera de i male indiritti seguaci suoi, Magnisico Signor Consolo, virtuosi Accademici, e voi altri uditori benigni, che ogni cosa venis-

fe a caso; laonde, per mostrarsi da più degli altri, levando que' primi principj, che i Filososi tenevano per sermi, disse che i principj degli elementi, erano certi

cor-

corpicelli, così minimi, che fuggivano la vista e il tatto, e qualsivoglia altro corporeo fentimento: per lo che non potendo essi in maniera alcuna fegarsi o dividersi, gli chiamò atomi, cioè senza parti, che tanto suona quella voce nella sua lingua. Ma perchè ei potette pure ragionevolmente considerare, che se tutti questi suoi atomi fossero stati ad un modo folo, non potevano giammai formare, cose tanto diverse, quante nella varietà del mondo veggiamo: per fuggire questa objezione. disse alcuni di quelli essere lisci e delicati : alcuni aspri e ronchiosi: alcuni tondi: alcuni accantonari: alcuni in guifa di amo, o vogliamo dirgli, uncinati, per parlare in nostro linguaggio.

E con tutto questo non possette egli nondimeno acconciarla però in modo, che le
stesse parole sue, non guastassero il ghiribizzo
suo; conciossiachè se gli atomi saranno lisci
e tondi, non potranno amarsi insieme, come
apertamente si vede nello esempio de' grani
del miglio: e se aspri saranno e uncinati, acciocchè possano tenere l'un l'altro, saranno
ancora segabili e divisibili; essendo viepiù
che necessario, che il canto e lo uncino sopravanzi tanto il resto del corpo, che agevolmente possa tagliarsi. Tale su adunque la
così satta opinione di costui, che ella non ha
mestiero di risposta. Nè io certo ve la dico
per volere altrimenti consutarla; poichè tan-

3

to efficacemente dagli Stoici, da Cicerone, e da Lattanzio è ella stata ributtata, scacciata, vilipesa, e annullata; ma solo, perchè mantenendosi ancora in alcuni la folle ed empia credenza di Averroe, la quale pure depende da questa: cioè che Dio ottimo e grandissimo non abbia cura delle cose minime; io col dichiararvi oggi un luogo del divinissimo nostro Dante, tutto contrario a questa sentenza, vo' cercare di farvi conoscere, quanto sia l'ordine certo e fermo della provvidenza divina in tutte le cose, che alla mente e all'occhio ci si appresentano; parendomi [come io dissi già altra volta ] che alla età e professione mia moltopiù si convenga il parlare oggimai delle cose divine, che di qualsisia altra materia, che fi confaccia agli umani studi: i quali, sebbene [come dice Tullio per Archia Poeta] trastullano la gioventù, intertengono la età più matura, adornano le felicità, sollevano le avversità, dilettano in casa, non impediscono fuori, e con noi vengono in tutti i luoghi; non sono però da essere anteposti a quelli delle cose divine, e massime dalle persone religiose. Ragionerò adunque con voi sopra quelle parole, che nello VIII. del Paradiso, in persona di Carlo Martello Re di Ungheria; fuonano così al nostro Poeta:

Lo ben, che tutto il Regno, che tu scandi Volge e contenta, fa esser virtute Sua provvidenza in questi corpi grandi.

#### LEZIONE

E non pur le nature provvedute

Son nella mente, ch'è da se persetta,

Ma esse insieme con la lor salute.

Perche quantunque quesso arco sactta

Disposto cade a preveduto sine,

Siccome cocca in suo segno diretta.

Avea il Teologo nostro Poeta dimandato il predetto Carlo, in che modo fosse possibile, che di un seme dolce si generasse un frutto amaro. Al che volendo colui rispondere, dice, che il fommo, e unico vero bene dispone talmente il girare de'Cieli, che facendosi per ciascuno de' ministri lo usficio suo, tutte le cose da quella mente divinissima prevedute, fanno gli stessi effetti, che da quelli sono ordinati; perchè ella non folamente le vede tutte, come elle sono in particolare; ma le vede col migliore essere, che sia possibile, a loro ornamento, e al servizio dello universo. Conciossiache tutto quello, che dalla celeste virtù è mosso a estere, non viene a cafo; ma guidato e indirizzato dalla provviden. za di Dio a quel fine stesso, dove a lei piace, che si conduca, quasi freccia, che mediante l'arco, che la pigne, dirittamente corre al bersaglio, dove primieramente la indirizzò la volontà di chi la tirava. Sopra queste poche parole, volendo io ragionar con voi, lasciando a parte la disficile, e sorse dannosa disputa della predestinazione e del libero arbitrio, come cosa che a' nostri maestri TeoTeologi interamente si appartenga; dirò, quanto mi sia possibile, quale, donde, e perchè, sia la virtù ne'corpi celesti: in quale maniera gli volga Dio: e in che modo sinalmente egli insluica per questi, sapientissimamente governando tutto quello, che ci si offerisce e alla vista, e allo intelletto. Ma prima che io mi conduca a questo ragionamento, risponderò alla tacita objezione di chi mi dicesse: Tu vuoi trattare della provvidenza di Dio; e ancora non ci hai mostrato, che cosa è Dio: dinne primieramente quello, che egli è; poi dirai delle cose sue

E risponderd, che bene sarebbe veramente il procedere per questa via, se la grandezza del suggetto lo sopportasse. Ma dicendo il sapientissimo Trimegisto, che egli è cosa difficile il pensare di Dio: e il parlarne, al tutto impossibile: ed affermando Platone nel Timeo, che il creatore e padre dell'universo è difficile ad essere trovato, e impossibile a esfere espresso; non debbo io mettermi a una impresa, che gli eloquentissimi rende mutoli, e i sapientissimi meno risoluti, come aperramente mostrò Simonide a Dionisio Re di Sicilia, addoppiandogli fempre il termine, che aveva chiesto la volta dinanzi a risponderli, che cosa è Dio: e non certo senza cagione; poiche Dio, il quale a ognuno dimostra se stesso, siccome il Sole: come il Sole ancora cuopre talmente se medesimo colla sua luce,

che nessuno vede quello, che e'si sia. Laonde presupponendo in poche parole, che Dio sia quello unico sommo e supremo bene, oltra, e suori del quale non si può trovare, nè immaginare bene ascuno; me ne passo a quan-

to ho promesso.

Quale sia la virtù ne' corpi celesti, largamente hanno dichiarato ne' loro scritti gli antichi, e moderni Astrologi, Ebrei, Greci, Latini, e Arabi: dietro a'quali, se io volessi distendermi come io potrei, troppo più tempo averei di mestiero, che quello di una Lezione sola. E però separandomi in tutto da quella minuta dichiarazione delle particolari e proprie virtù di ciascun Pianeta, che agevolmente nelli scrittori può per se stesso leggere ognuno; dico, che noi abbiamo la fecondità dalla Luna: il discorso da Mercurio: la concupifcenza da Venere: dal Sole la grandezza dell' animo : da Marte l' audacia : da Giove la temperanza: e da Saturno la conremplazione. Le quali cose, perchè diversamente adoprano quaggiù, il vulgo, che più là non vede, ha detto che Marte e Saturno fono le stelle maligne, e nocive : Venere e Giove benigne e favorevoli : il Sole, la Luna, e Mercurio, e buone e cattive, secon. do i luoghi, e accompagnature, che elle hanno in quel punto, che la creatura piglia lo influsso. Ma perchè lo stimarsi che così fosse, non sarebbe un picciolo errore; vo' moftrar-

strarvi come ciò stia; avvertendovi però prima, che non dovete maravigliarvi, che io dica, il Cielo avere forza in noi, e disporci alle cose, che ei c'influisce; perchè oltra le ragioni, o cagioni naturali, che di tutto questo assegna il Pontano ne' suoi libri delle cose celesti: e oltra quello, che nel primo delle Meteore ne dice Aristotile, cioè che questa più bassa parte del mondo tocca di necessità la parte superiore, acciocchè tutto quello, che si sa in questa insima, si saccia mediante la virtù potentissima di quella suprema: oltra tutto questo, dico, i facri Dottori ancora largamente acconsentono, che sia così; asseverando Agostino nel III. della Trinità, che i corpi più grossi e più bassi sono retti con un certo ordine da i più sottili e più potenti: e dicendo lo Areopagita Dionisio nella celeste Jerarchia, che i corpi inferiori sono governati da i superiori: e nel IIII. cap. de i nomi divini, che il Sole causa la generazione de' corpi visibili, loro dà la vita, gli nutrisce, gli augumenta, loro dà la perfezione, gli purga, e gli rinnova: e affermando apertissimamente nel II. delle sentenze Giovanni Damasceno, uno de i quattro Dottori della Chiesa Greca, e non il minore, che ciascun Fianeta da per se ne ordina, e ci conferisce la sua complessione, gli abiti, e le disposizioni, diverse da quelle degli altri. Il che ampiamente allargando gli Astrologi, hanno af-A A

fegnato tante cose particolari a ciascuno di lo ro, che e' ne sono reputati [ come io diceva] chi buoni, o tristi. Avvegnachè a gran torto veramente; perchè tutti sono creati da Dio: e Dio sommo e unico bene ha fatto buone tutte le cose, dicendo la Santa Scrittura nel Genesi: Considerò Dio tutte le cose, che egli avea fatte, ed erano tutte sommamente buone. E quando pure sosse altrimenti, il che non si concede; nel Cielo almeno, che [ come dice il nostro Poeta ] è tutto santo, non può essere cosa maligna. Non ostantechè il nostro Palmieri acconsenta, che ve ne sia; quando nella sua Città della Vita, parlando degli influssi di Saturno, reputati cattivi, dice così:

Vuol questo Iddio, acciocche si riveli
La libera elezione all'alma data,
Sì che quel fare intende, non si celi.
Virtù nella opra non sarebbe stata,
Senza aver contra una potenza trista,
Che s'allegrasse in far l'alma dannata.
Da questo vien, che su di Ciel s'acquista
Cagion di fare, così di non fare,
Onde alla anima vien potenza mista.

Ma lasciando questa sua opinione da banda, come dubbiosa e mal sicura; diciamo, che se gli essetti di alcuno Pianeta appariscono quaggiù cattivi; e' non viene questo per propria malignità, essendo gl' inslussi loro tutti sommamente necessari al vivere civile, come appresso dimostreremo; ma perchè le varie missio-

fiioni delle diverse virtù di ciascuno, accozzandosi l'una coll'altra, partoriscono un terzo influsso, che senza esser proprio di alcuno, cagiona quaggiù molte volte per colpa della materia certe cose, che sebbene ci pajono maligne, sono però sommamente necessarie al bene essere dello universo, e a quella diversa varietà, che ridotta poi insieme, ci dimostra il tutto, e più bello, e più comodo. Il che, acciocchè meglio apparisca, discorriamo alquanto in questo proposito.

Se la maninconia di Saturno non attraesse gli uomini dalle faccende caduche e labili; chi si darebbe alla contemplazione, e alla investigazione delle cose alte, e di gran momento? Se la collera di Marte non eccitasse gli animi, e non gli svegliasse dalla pigra corporea fonnolenza; chi correggerebbe gli errori? chi punirebbe le colpe? dicendo Crisostomo, che dove non è la ira, la scienza non frutta, i giudizi si raffreddano, e i peccati non si puniscono. Le audacie adunque, gli orgogli, le rapine, le violenze, le guerre, le occisioni, che a Marte si attribuiscono; se contra i nemici di Dio fi useranno, vituperabile non farà il Marziale, ma lodevole, e commendabile dalla divina testimonianza, come il zelo di Finees e di Elía, e come la orgogliosa umiltà di David, che con tanta effusione di sangue combattè sempre pel vero Dio. Ma se con gli affetti Marziali saranno ancora

le frodi, gl'inganni, le furie, gli spergiuri, i furti, e quelle altre impietà, che ci si accompagnano; non avverrà già questo, perchè Marte sia maligno, e male collocato nella figura, ma si bene, perchè la cagione abbandona i freni, e i venti, cioè gli appetiti, che trovano la porta aperta, fcompigliano il tutto a furia; dove se eglino stessero sotto a Eolo, o come le bestie dell'Arca, sotto lo imperio di Noè, cioè della ragione; tutti gli impeti marziali sarebbono e giusti, e buoni. Questo medesimo avviene di Venere, detra cagione degli amori lascivi; conciossiachè, se debitamente retta sarà la concupiscenza, che da lei viene, infiammila pure il Sole e Marte quanto loro piace, quello ardore fia buono e fanto: e guideranne ad amare ardentifsimamente Dio, e 'l prossimo, come comanda la fanta Legge.

Ma perchè certifavi non accettano così talvolta le ragioni, che folamente appajono Cristiane; odano questi tali non un Cristiano, ma lo antichissimo Jamblico Filosofo, che dichiarando, come tutti gl' influssi del Cielo sono buoni, nel libro de' Misterj dice così: Le virtù celesti discendono di lassù tutte buone; ma mutansi dipoi nel medesimo mescuglio di queste cose contrarie; laonde la qualità, che nuoce quaggiuso, non è più quella, che viene dal Cielo. E soggiugne poco di sotto: La luce e il salore del Sole, sebbene pajono offendere i de-

bili;

bili; sono nientedimeno sommamente necessarie alla vita . Similmente i celefti influssi vengono quaggiù salutiferi tutti; avvegnachè, o la perversità del suggetto gli riceva perversamente, o la debolezza non facilmente sostenere possa la virtù del superiore. Tutti i moti giovano e allo universo e alle necessarie parti di quello; ancorche in questo mentre alcuna delle particelle minori, fotto questo moto universale, sia offesa da qualcun' altra, o non sopporti st facilmente il moto del tutto : siccome interviene ancora in danzando, che movendosi ciascuno attamente alla battuta del suono, mentre che i gesti debitamente corrispondono a se e al tutto; un dito nondimeno, o un piede fi svelge o si offende : e se alcuno vi è fievole e stanco, rovina in terra. Sin qui dice Jamblico: col quale espedito oggimai da i Pianeti, me ne passo al Cielo Stellato.

Questo di tante immagini adorno, e di tante stelle ingemmato, ci dà le membra, e la forma del corpo nostro, secondo le figure o umane, o bestiali, che si truovano ne' luoghi forti, quando è l'ora del conferirle. E vedesi manisestamente, che i segni chiamati umani, con maggiore proporzione, e con più leggiadria compongono le membra, che non fanno tutti quelli altri, che di bestie tengono il nome; tirando sempre ciascuno il suggerto alla parte sua, e formando altri alla forma di se medesimo: come anche volgarmente dice

il proverbio, che ogni pittore dipigne se stesso. Seguita appresso il Cielo cristallino, chiamato il primo mobile, il quale colla velocifsima velocità del suo moto, portandone seco tutti questi altri, ci adduce i dì e le notti, i niesi e gli anni: e sinalmente riducendo ogni cosa nel suo principio, ci reca la vita, e ci dà la morte, quando piace a chi n'ha creati. Sopra questo si pone lo Empireo Cielo, quieto, felicissimo, e beatissimo; che non accade quì ragionarne, per non essere per questa vita: fe già non volessimo noi forse dire, che egli sia la cagione, e la origine degli altri moti; poichè il nono, che tutto muove, corre con tanta velocità, per congiugnersi il più ch' e' può alle parti tutte di quello, per godere e per fruire il gran bene, che si trova per tutto quello, come apertamente dichiara il nostro Ficino, fopra il Convito di Platone, dicendo così : La concava superficie della sfera maggiore è il luogo naturale della minore. E perchè qualfivoglia particella di questa ugualmente conviene con qualfivoglia punto di quella, qualunque di esse vuole toccare, tocca tutti i punti di quell' altra. Se il Cielo stesse fermo, toccherebbono bene l'una l'altra, ma non una tutte: correndo, gli viene quasi ottenuto quello, che ei non potrebbe ottenere posandosi. Corre dunque velocissimamente, acciocche in un medesimo tempo quasi, qualsivoglia parte di lui tocchi tutte quelle altre, il più che è possibile.

... Detto, anzi pure mediocremente sin qui accennato della particolare virtù di ogni Cielo, che appena si potrebbe esprimere interamente con lunghissima e acutissima scrittura di molti libri; possiamo, circa il donde ella sia. espedirci in una parola, dicendo, che ella è da Dio: in quel modo nondimeno, e per quei mezzi, che noi vedremo nella ultima parte del proposto ragionamento; perchè quì mi básta solo avvertirvi, che chiunque ha detto, che le cose procedono da i Cieli, moltopiù rettamente arebbe detto, che elle procedono tutte da Dio; perchè, siccome noi abbiamo dal Filosofo, Tra i movimenti molto più muove chi muove il primo. Dio adunque, che muove i Cieli, pel moto de' quali vengono gl' influsti, che noi sentiamo, movendo primieramente, muove sempre principalmente. Ma costoro dicono questo, perche fermano lo intelletto nelle ragioni propinque: e non cercaño la origine di quelle, peniando, che se un Cielo influisce una cofa, ella proceda da quello stesso, senza ordine, o provvidenza d'altri. Il che quanto sia falso, lo mostrerà il suggetto della ultima parte, che io vi ho promessa.

Quanto al perchè, cioè a che fine la viatù fia posta ne'Cieli, diciamo, che se le radici delle nostre assezioni sossezioni tossezioni di una maniera; di una sola maniera ancora sarebbero sutte le azioni e gli essezioni ostri. Il che quanto sosse a proposito, lo consideri chiunque co-

nosce, che la beatitudine dell' uomo in questa vita mortale consiste perlopiù nello esser civile: e che civile non si può essere, se diversamente non si adopra per ciascuno negli esercizi, che ci bisognano. Perchè se verbigrazia tutti gli uomini fossero dottori, chi coll' armi difenderebbe? chi eserciterebbe la agricoltura? chi l'altre cose necessarissime alla nostra vita? non essendo già possibile, che un solo faccia da se medesimo tutto le cose, che egli ha di bisogno per istar bene. E se così è, che così è per certo; egli è dunque fommamente necessario, al bene essere dello universo, che i savj siano per consigliare, i soldati per difendere, i Principi per governare, gli artefici per provvedere, i lavoratori per lavorare, e i poveri per servire : e non in un modo solamente; ma in tanti e sì diversi, quanti [come io difsi] ha bisogno il vivere civile. La qual cosa molto bene conoscendo il dottissimo nostro Poeta, disse in questo Canto medesimo, poco disotto:

Onde egli ancora: or di, sarebbe peggio
Per l'uomo in terra, se ei non fosse cive?
Sì, rispost io, e qui ragion non chieggio.
E può egli esser, se giù non si vive
Diversamente, per diversi usici?
No, se'l maestro vostro ben vi scrive.
Si venne deducendo insino a quici:
Poscia conchiuse: Dunque esser diverse
Convien de vostri essetti le radici;
Per-

rer-

Perchè un nasce Solone, ed altro Serse,.

Altro Melchisedech, e altro quello.

Che volando per l'aere il figlio perse.

Se adunque bisognava, che le radici de' nostri essetti fossero diverse; diversi ancora bisognava, che sossero i principi che le movevano, e diversi quei ministri che le influivano. Laonde manisestissimamente apparisce, la somma e incomprensibile provvidenza di Dio, ordinante la diversa virtù di quelli corpi, che cagionano poi questi essetti. E tanto basti alla prima parte della promessa, cioè: quale, donde, e perchè sia la virtù ne'corpi celesti. Passiamo all'altra.

Circa la seconda cosa da dirsi, cioè circa il modo, come muova Dio questi Cieli, bisognerebbe distendersi a dichiarare, che cosa sia il moto, e quali siano le spezie di quello. Ma perchè altra volta, in su questa cattedra e dottissimamente ne su parlato da persona, che in questo, e in ogni altra cosa molto meglio di me potette e può satisfarvi., non accade che io mi ci metta. E però presupponendo, che di tutto abbiate memoria, dico solamente, che il moto, per esser libero di sua natura, potrebbe vagare e andare errando, se guidato non fosse e governato da una mente tanto perfetta, che sapesse bene reggerlo e indirizzarlo: e fosse ella, oltre a questo, tanto potente, che la cosa che dee muovere, non le potesse fare resistenza. Per questo pofe la divina sapienza cumulatissimamente l'una e l'altra di queste cose in quelle sustanze, che da i Filosofi Intelligenzé, e da i nostri Teologi fi chiamano Angeli; da quella fomma provvidenza particolarmente deputate e proposte, ciascuna alla sfera sua. Ciascuna dico, non perchè in ogni Cielo non sia più che uno Angelo folamente, come credettero già certi antichi; ma perchè uno vi è per capo e per guida di tutti gli altri: il quale gli comanda, gli dispone, e gli ordina, come fanno i Luogotenenti e i Governatori delle Provincie. che hanno gli ufiziali, i ministri, e gli eserciti sotto loro, a benefizio della provincia, e al fervizio sempre del vero Principe. E non voglio io quì distendermi a dimostrarvi, come sia vero, che ogni sfera abbia più d' uno Angelo, contro la opinione di chi tiene, che gli altri vi fiano in vano, se un solo è quello, che la muove; perchè largamente ha ciò fatto Dante nel quinto capo del primo trattato del suo Convivio, dove ampiamente può satisfarsi chi avesse pur voglia di saperlo. Non voglio anche disputare tralle due opinioni degli Arabi, quale sia la più vera, o quella di Avicenna, e di Algazel, che pongono queste intelligenze, e gli orbi di quelle, dependenti tutte l'una dall'altra; o quella di Averroe, che levando questo incantamento, pone che tutte le intelligenze, che muovono: i Cicli, abbiano immediata derivazione da Dio solo ;

insieme con gli orbi loro: e che in tutte quelle immediatamente s' imprima la divina bellezza: avvegnache questa tale impressione, sebbene è immediata nel tutto, sia nondimeno graduata per ordine, fecondo il più e il meno; imprimendos più espressamente; e con maggiore conformità nella prima; che nella feconda intelligenza : e più in questa, che nella terza, e così nelle altre di mano in mano, sino alla bassissima materia prima i la quale, siccome ciascuno degli orbi celesti, per lo infaziabile amore, che elli hanno alla bellezza divina, continovamente se le gira intorno, acciocche iervendole in quello, che ci puote, più ne participi e più la fruisca; pel medesimo desiderio si muove ancor ella circolarmente senza riposo, di forma in forma, col moto della generazione e corruzione, che non resta mai: come dottissimamente vi fu dichiarato, non è gran tempo, da persona, che sì altamente vi parlò di questa materia, che non è uopo; che altri più vi entri. Di questo dico, non vo' disputare, perchè dottissimamente ne è stato scritto. Solamente vo dirvi, e con due parole, che i motori de' corpi celesti, dalla divina bellezza incitati, girano eternamente d'intorno a quella: e girando muovono i Cieli, come l'anime i corpi nostri, pel desio, che egli hanno di unirsi, per quanto ei possono, a quella somma e suprema beltà, che egli amano sommamente, perchè sommamente la conoscono: sommamente dico; non secondo la essenza vera di quella; ma secondo la capacità dello essere loro: siccome lo specchio ancora non comprende il Sole docume egli è; ma secondo che ei n'è capace. Ed è questo tale desiderio nello Angelo mon passione corporea [ dice Filone ] ma uno accostamento o appuntamento dello intelletto, nella somma e vera bellezza.

Ma potrebbe qui dire alcuno, che se il desiderio importa mancamento; gli Angeli, che da Dio sono fatti perfetti, non possono avere mancamento: e però non debbono desiderare la bellezza divina. Ed a questo si risponde, che altro è mancamento in atto, e altro in potenza : il che , acciocchè meglio s' intenda, si dichiara con questo esempio. Un marmo rozzo el informe, può come marmo essere ridotto in una bella statua, per l'ingegnosa mano dello artesice; ma una quantità d'acqua, come acqua, non può mai per umano ingegno pigliare forma alcuna di statua. Il marmo dunque, perchè può formarsi in istatua, si dice esser privo di quella forma in atto solamente, perchè ei non la ha; ma l'acqua, che non ha, nè aver puote forma di statua, si dice esserne privata. non folamente in atto, come il marmo, ma e in potenza ancora, perchè non è capace di averla mai. Il mancamento dunque in atto; non è privazione affoluta, come quello del-

ia

la potenza: e però può essere, ed è nello Angelo: il quale conoscendo quello, che gli manca, lo desidera sommamente. E tanto è maggiore nell'Angelo il desiderio sopraddetto, quanto egli più conosce, che il conoscente si sa più persetto colla fruizione della cosa conoscente: la quale s' imprime in esso conoscente, non secondo il vero essere di se stessa [come io dissi quasi, poco di sopra] ma secondo la capacità di lui solamente: come verbigrazia nell'occhio nostro s'imprime la universale grandezza dello Emispero, non secondo che ella è; ma di quella quantità solamente, che la nostra pupilla può comportarla.

Conoscono dunque i motori la bellezza divina: conosciuta, la desiderano: desiderandola, si muovono: e movendosi, muovono sempre gli orbi celesti, a quel fine stesso, che da Dio fu ordinato al bene essere dello universo. Il che se rettamente fosse inteso, potremmo andarne all' altra proposta. Ma per non lasciare, per quanto io posto, scrupolo alcuno nella mente di persona, soggiugnerò prima la risposta a un altro dubbio, che può nascere dalle cose dette : ed è questo. Che se lo atto proprio ed essenziale della intelligenza separata dalla materia, è lo intendere le stessa, e in se stessa tutte le cose, per rilucere in lei, come il Sole nello specchio, la essenza divina, che contiene e cagiona le es-4,10.

senze di tutte le cose : e-non è il muovere l'orbe celeste corporeo, e da meno di lei; impossibile e non ragionevole appare certamente, che amando e movendo quello orbe, ella si follievi e si innalzi a quella felicissima unione, che ella desidera sommamente; perchè lo atto non proprio, la condurrebbe al proprio e verace fine. A questa objezione si risponde, che tutto lo universo è un individuo, cioè come una periona fola: e che ciafeuna cosa corporale o spirituale, corruttibile o eterna, è membro e parte di que-Ao individuo. E che essendo il tutto, e ciascuna delle sue parti, prodotto da Dio; per un sine comune nel tutto, insieme con un proprio in ciascuna delle parti; tanto sono più felici le parti e il tutto, quanto più retta ed interamente fanno quelli pfizi, a'quali le indirizza il vero maestro, per quel sine universalissimo, che nella sua divinissima e sopra sapientissima mente stà proposto. Se il fine dunque universatissimo è la unita perfezione del tutto; il fine di ciascuna delle parti, non è solamente la perfezione di se stessa in se medesima; ma il concorrere e lo accozzarsi con essa alla retta persezione del tutto: pel quale tutto ; più che per alcuna parte di quello, fu ciascuna di-esse parti ordinata e disposta, talmenteche molto maggiore difetto le sarebbe il mancare in un minimochè, alla perfezione dello universo: e

moltopiù infelice verrebbe ella a essere per questo solo, che per mancarle il proprio e vero atto suo; perchè moltopiù si felicita ella nel bene comune, che nel suo proprio. Siccome apertamente comprendere si puote nel corpo umano, dove la felicità e il bene estere, verbigrazia dell' occhio, non consiste principalmente nello effere bello; e vedere assai; ma nel vedere ciò che bisogna alla salute e mantenimento di quel corpo, del quale egli è occhio. E per questo, spesse volte interviene, che la parte volontariamente si mette a pericolo manifestissimo, per salvare il tutto: come e quando si appresenta il braccio alla spada, per falvare e difendere la testa, dove più consiste la vita, che non in lui . Sebbene è adunque atto estrinseco alla intelligenza, il muoyere lo orbe celeste corporeo; ella nondimeno moltopiù si felicita in questo atto, necessario allo essere del tutto; che nello intrinseco e proprio suo, cioè nello intendere : ed eseguendo quello, continovaniente si folleva alla bellezza, che ella desidera. E tanto basti a questo proposito.

Restaci ultimamente a vedere in quale maniera instuisca Dio per questi cieli, tutto quello, che dall' uomo si conosce o sente. Circa la qual cosa debbiamo noi avvertire, che nulla è tra le cose create, che abbia virtù da se medesima: e che tutta quella, che vi sentiamo, suori d'ogni dubbio è sempre vero, se egli è bene inteso.

· Conciossiache' l' ottimo e grandissimo Dio, origine e causa d' ogni virtù, imprime il siglio delle Idee nelle Intelligenze, cioè negli Angeli fuoi ministri: questi come esecutori fedelissimi, tutte le cose, dalla virtù ideale commesse loro, consegnano alle stelle de i Cieli, come ad instrumenti, che dispongano intanto la materia a ricevere in se quelle forme, che nella mente della divina Maestà sono disegnate ad effere condotte in atto per l'ordinario corfo della natura. Viene dunque la virtù primieramente dalle Idee, che tutte nella mente divina sono una sola: secondariamente dalle Intelligenze, preposte à questi governi: terzo dagli aspetti e configurazione delle stelle, disponenti le cose più basse: quarto dalle complessioni degli elementi; quin-

23

to, ed ultimo finalmente, dalla specifica forma della cosa virtuosa. Laonde sicuramente affermare si pud con Alberto, che le particolari operazioni o virrù fono in queste cose inferiori dalle forme specifiche: con Alessandro, dagli elementi : con Ermete, dalle stelle: con Avicenna dalle Intelligenze: e co' Platonici dalle Idee; perchè tutte queste cose ordinariamente concorrono sempre alla esecuzione di qualunque effetto : ed nogni cosa da loro condotta, loda sempre e celebra Dio, coll'operare quello effetto stesso, a che ei l'ha prodotta. Che sebbene qualunque individuo non ha la lingua e la voce, da lodarlo colle parole; con lo spiegare la sua virtù al mondo, lo loda pur sempre, e sempre lo celebra sommamente; come da i tre giovanetti Ebrei affettuosissimamente è invitato, quando nell'accesa fornace de' Caldei unitamente cantando, dicono: Benedicite omnia opera Domini Domino, e quello che seguita.

Questa ordinatissima catena de i celesti influssi, conoscendo i sapientissimi cabalisti, posero in Dio semplicissimo le dieci. Sesiror o numerazioni, che i nostri chiamarono poi attributi e proprietà; corrispondenti a quei dieci nomi divini, che Jeronimo espone a Marcella: ne' quali non mi estenderò io altrimenti, perchè troppo uscirei di tuono. Sono ben contento dirvene uno solamente, che visia quasi la regola, o l'ordine e la forma di tutti gli altri, perchè tutti vanno a un modo, benchè sempre in cose diverse.

Lo attributo adunque del nome Elohim è binah; cioè prudenza o intelligenza: la quale per l'ordine de' Troni influisce nel Cielo di Saturno: dal quale diffondendo la sua virtù in tutte le cose di quel dominio; oltra gli uomini saturnini, passa agli uccelli di lungo collo e di grossa voce : agli animali solitari, maninconici e di gran fatica: a' pesci di dura crosta: o di lunga vita alle piante sterili o di frutto nero: a' sapori gravi, acetosi ed agri: alle gemme terrestri, nere e poderose : ed a'metalli, che degli altri pajono più gravi; allargandosi e dilatandosi poi per ciascuno di questi capi generali, a tutte le spezie, che in lui si registrano: e comunicandos appresso a ogni individuo di ciascuna delle spezie, più e meno, secondo le qualità e lo essere di quello. E perchè talmente incatenato è quest' ordine, che qualsivoglia cosa di quaggiù corrisponde di mano in mano al superiore: e per quello finalmente al fommo e supremo, che governa il tutto; con ragione potremo forse dire, che lo universo è un instrumento temperatissimo, nel quale ha ogni cosa la corda sua: ed ogni corda parte da Dio: e a Dio ritorna finalmente per quello ampio cerchio degli Enti, che altra volta vi dichiarai.

Discorso sin qui sopra le tre parti; che io vi proposi; posso oggimai discendere al testo, che dice così:

Lo ben, che tutto il Regno, che tu scandi Volge e contenta, fa esser virtute

Sua providenza in questi corpi grandi. Usa qui Dante nel descrivere Dio, lo avvolgimento delle parole, da i Greci detto Perifrasis; e usalo non per suggire disonestà di voci, nè per maggiore ornamento del testo, come ordinariamente suole usarsi da chi si vale di questa figura ; ma folo per esprimere la vera sostanza di Dio colle più appropriate parole, che sia possibile; dicendo lo anrichissimo Trimegisto nel suo Pimandro, così: Bisogna onorare Dio con questi duei nomi, che a lui solo si convengono: ed a nessun altro si affanno, fuori che a lui solo. Conciossiache di tutti gli altri, o Angeli o uomini che si siano, nessuno può esserne tanto buono, quanto è Dio solo; che è il bene stesso, e niente altro, che il bene. Tutte le cose sono appartate dalla natura, del bene; perché il corpo e l'anima non banno in loro luogo alcuno capace del bene; essendo egli una cosa tanto ampia, quanto la essenza di tutte le cose corporali e incorporabili, sensibili e intelligibili . Questo bene è esso Dio . Guardati dunque di non dire giammai, che alcun' altra cosa sia il bene; perchè sarebbe questo un errore scelleratissimo: nè anche dirai, che Dio sia cosa alcuna, se non il bene solo; perchè su cadresti

nella medesima impietà. E poco di sotto ancora. Una è la natura di Dio; cioè esso bene: ed una medesima cosa si significa ne' duoi nomi, donde vengone tutte le cofe; perchè il buono, porge il tutto, e non piglia nulla: e Dio dà ogni cosa, e non riceve cosa alsuna. Adunque Dio è il bene, ed it bene è Dio. E però dice ora Dante : Lo bene , che volge , e contenta tutto il Regno, che tu scandi, cioè Dio sommo e unico, il quale inteso e amato scome io dissi? dalle Intelligenze, è cagione che elle girino i Cieli; dove tu al presente cammini: e contenta, sazia e adempie i desii di quelle, diffondendo in esse tutto, che elle sono capaci di ricevere: il che è tanto nondimeno, che elle più non ne desiderano, .nè più n' attendono. E per questo propriamente diss'egli, contenta, cioè [come io dissi] sazia e adempie; perchè contento è veramente colui solo, che bastandogli quello che egli ha, non cerca e non brama più oltre. Tutto il Regno, che tu scandi, non un cielo solamente; ma tutta questa macchina sopra la Luna, dove ora sei, e dove ascendi continovamente di sfera in sfera . Fa effer virtute sua providenza in questi corpi grandi. La Providenza, che in Dio è quel medesimo, che la prudenza nell'uomo, è quella, con che ei dispone e ordina le cose avvenire, molto avanti, che elle siano in fatto. Questa partono i Platonici in universale, manço universale, e parti-

colare. La universale attribuiscono a' loro tre principj: buono, intelletto, e anima del Mondo; perchè tutti e tre questi provveggono con essa a tutte le cose i bisogni loro. La manco universale danno all'anime delle sfere, e delle stelle; perchè ciascuna di queste ha ben che fare con qualunque cofa, ma non in ogni cosa. La particolare ultimamente assegnano a' Demonj; poichè non a ognuno, ma a certi solamente fanno piacere. Dante, che della universalissima parlava, dice, che il bene sopraddetto fa essere virtute sua providenza in questi corpi grandi: cioè, sa per la providenza fua, che ne'cieli sia virtù da condurre quelle cose, che io vi ho mostrate, o veramente, e forse meglio : fa, cioè opera e dispone in tal modo, che la provvidenza sua, o il provvedere egli a tutti i bisogni, è virtute informativa, o dispositiva a condurre in essere tutte le cose, che bisognano di mano in mano a questo universo. In questi corpi grandi. Corpi grandi chiama egli i cieli, perche veramente sono eglino i maggiori di tutti i corpi, che in loro si contengono: e sono corporei ancora di corpo eterno materiale, ma di materia non corruttibile: la quale chiamano alcuni materia di movimento, e non di generazione. Il che forse considerando i sapientissimi Cabalisti, dissero, che i cieli erano fatti delle vestimenta del Creatore : la qual cosa, come s'intenda, non accade narrare adesso. Seguita il testo:

E non pur le nature provoedute Son nella mente, ch'è da se perfetta; Ma esse insteme, con la lor salute.

La mente, secondo i Platonici, è un lume divino, acceso da Dio nell'anima nostra, acciocchè mediante quello, possiamo conoscere tutte le cose. Ma dicono, che ella è divisa in due, cioè superiore e inferiore: questa chiamano ragione, che regge e tempera le cose umane : quella intelletto, che guarda e considera le divine. Agostino la chiama porzione superiore: gli Ebrei Nesciama; da Mosè detta nel Genesi spirito della vita, o delle vite secondo loro, spirato da Dio nella faccia dell' uomo : ed Aristotile, nel decimo della Etica, dice che la mente è la divinissima di tutte le cose, che sono in noi . Laonde con tutti costoro sicuramente dire si può, che la mente è nell'uomo lo intelletto speculativo, o veramente la più nobile e la più divina parce dell'anima . E non dico per questo, che ella sia l'anima; perchè se l'anima, secondo la forma e secondo lo essere suo sosse intelletto s come dice il nostro Ficino] sarebbe certamente tutta intelletto: e qualunque anima si mostrerebbe capace d'intendimento. Ma la esperienza, che n' abbiamo in contrario, manifestamente ci dimostra, che l'anima ha intelletto, non secondo la propria fua forma principale, ma secondo una certa participazione. Il che acciocchè sia meglio in-

teso, dico, che lo intelletto è una potenza nell'anima nostra; della quale non si vale ella sempre, ma quando sì, e quando no come fanno tutte le cofe, che operano per potenza e non per essenza. Dove se l'anima fosse intelletto, convenendole operare per la esfenza fua, ella intenderebbe fempre mai : come sempre adoperano quelle cose, che operano per la esfenza loro: come verbigrazia tra' corpi il fuoco, che scalda sempre; perchè egli opera per la essenza: e tra le menti Dio, che intende sempre, perchè egli è tutto intelletto. Lo intelletto dunque ; e non l'anima, è la mente : la quale, perche non è nell' uomo folo, debbiamo ora noi con diligenza confiderare, che siccome sopra le menti delle anime, o vogliamo dire sopra le menti secondo la participazione; sono infinite menti secondo la forma : e queste sono gli Angeli; così ancora sopra le menti secondo la forma, è una mente unica e fola, secondo la cagione e virru, efficacissima : la quale è sommamente unica, e sommamente vera; perchè altro non è in lei-, mente, che verità: altro non è lo intendere, che lo essere le altro non è finalmente il fare, che il volere : e questa è Dio stesso: mente, che di ogni mente è cagione, e origine di tutte le menti . Il che volendo mostrarci il Poeta, disse: La mente, ch' è da se perfetta; cioè per se stessa e per sua natura è sommamente perfetta, anzi la perfezione stessa di tutte le cose.

LEZIONE

E ben disse perfetta da se, perchè tutte l'altre menti acquistano la loro perfezione dalle cose esteriori; ma Dio solo è perserro da se medesimo, e in se medesimo sempre beato, senzachè di altronde gli venga cosa alcuna. Dal che seguita, che la opinione di Averroe, che il divino intelletto avvilirebbe, se ei curasse le cose minime, accennara da noi di sopra, sia falsa in tutto; perchè il sapere e lo intendere di Dio non depende dalle cose: ma lo intenderle e il saperle egli, le cagiona e le fa tutte quante. In questa mente dunque tanto perfetta non pur, non solo, son provvedute le nature, gli esseri diversi e vari di tutte quante le cose create; Ma esse insieme, colla lor salute; ma oltra le particolari nature di qualfivoglia cosa mondana, vi è snche provvisto il bene essere di tutte insieme, e il bene essere del tutto insieme, che è quello dello universo. E di questo soggiugne 

4 Perche quantunque questo arco saetta,

Disposto cade a preveduto fine, Siccome cocca in suo segno diretta

Perchè tutte le cose mosse dal Cielo non vengono a cafo, nè vacillando; ma tutte dirittamente corrono al fine, che da Dio è proposto loro: guidare, o da providenza di propria natura, chiamata volgarmente instinto naturale; o da una intelligenza [come dicono i Filosofi] non errante. Imperocchè come ma-270 2 111 

nifestamente appare pel senso ; ciascuna sostanza creata ha una operazione propria, per la quale ella può conseguire quel fine che il Poeta chiama fine preveduto; per mostrarci, che quella mente divinissima, sino davanti la creazione, vedde e conobbe tutto quello, che ella vuole, che sia: e non le accade correggerlo di mano in mano, come a stutti gli altri architetti, che spesso mutano consiglio, per gli errori, che nel fare si discuoprono; perchè ella, infallibilmente in turre le cose procedendo, vide a un tratto lo stesso vero: e a quello indirizzò; e indirizza sempre le cagioni, i mezzi, e gli effetti : e tutti senza ritegno vi corrono sempre. Siccome vocca in suo segno diretta: in quella maniera stessa, che la freccia spinta dallo arco corre al berzaglio. Ed usa qui la figura Sinedoche, ponendo la parte pel tutto, cioè la coccamper la faetta; essendo la cocca solamente quella uparte, che si commette nella corda . E bene agguaglia lo influsso celeste al tirare della freccia; perchè siccome la inclinazione di questa viene dalla cognizione, volontà, lo appetito di colui, che la tira; così anche le inclinazioni, che da' cieli ne fon date vengono da cognizione e provvedimento della mente, che egli volge a quello, che ella vuole. Ma potrebbe qui dire alcuno: Se ogni cosa corre a quel fine, che da Dio le è preveduto; donde viene, che ciascuno non è eccellente nella fua

fua professione? essendo pure più che ragionevole, che quella mente persettissima dirizzi ciascuno per la migliore: via a quel sine, che ella vuole usarlo. Ed a questa dimanda risponderò io colle stesse parole, che usa questo autore nella fine di questo medesimo Canto, quando dice:

Sempre Natura, se Fortuna truova

E se'l mondo laggiù ponesse meute
Al fondamento, che Natura pone,
Seguendo lui, avria buona la gente.

Ma voi torcete alla religione

Tal che fia nato a cingersi la spada: E fate Re di tal, ch'è da sermone;

Onde la traccia vostra è suor di strada.

La cagione dunque, che noi non abbiamo persetto ognuno nella sua persezione, non è lo insusso, che ci indirizza; il quale seguitando, verremmo persetti in quella cosa, dove ei ci volge; ma è quella naturale libertà dell'operare, dataci da Dio, della quale valendoci noi a nostro modo, abbandoniamo lo instinto della natura, e torciamo a quell'altre cose, che migliori ci occorrono alla fantasia: alle quali nondimeno non si perviene interamente, per non esser poste per noi. E non dico però per questo, che meglio sosse per l'uomo lo essere guidato e menato al suo sine, come gli animali irrazionali, e come le

cose non animate: perchè troppo certo m'ingannerei; conciossiache ei sarebbe manco degno, e manco fimileal suo creatore. Nè potrebbe acquistare giammai fama, o gloria, come distesamente dimostra il Damasceno nella sua Teologia; perchè tanto sono, o lodevoli o degne di biasimo le operazioni dell' uomo, quanto elle procedono dalla libertà della volontade. Ma non voglio entrare per adesso in questa materia. Perchè veduto oggimai largamente, che cosa siano gl' influssi celesti: perchè ordinati: in qual modo mossi da Dio : e la cagione, perchè ognuno dietro a quelli non viene eccellente; farà certo il meglio, che io, che naturalmente non fono forse chiamato a questo esercizio, perdonando e alla pazienza vostra, e al mio correre in vano pel cammino non mio, faccia fine a questa Lezione.

· · · · L



## LEZIONE

## DI PIER FRANCESCO GIAMBULLARI.

Detta nel Consolato di Gio: Batista Gelli.

\*10:01

DELL' ORDINE DELL' UNIVERSO .



A bellezza dello universo, diversamente considerata già da' Filosofi, Magnisico Signor Consolo, Accademici virtuosi, e voi altri uditori benigni, partorì diversi pareri e opinioni,

in quello che ella si consistesse massimamente; affermando alcuni di loro, che ella fosse la moltitudine delle creature, tanto varie e tanto differenziate tra loro medesime, quanto con tutti i sensi nostri a tutte l'ore e per

tut-

tutto largamente possiamo sentire. La qualeper il vero è sì grande, che bene si può dire di lei, come delle cose mortali il nostro. Petrarca; che ella è scala al factor chi ben la stima. Alcuni altri volevano, che la somma bellezza fosse la continua generazione di tutte le cose; dicendo, che sebbene la generazione di una era fempre la corruzione di un'altra; non era però per questo; che ella non fosse sommamente bella, e sommamente maravigliosa; non essendo la corruzione per diferto della natura, che non intende mai di guastare o disfare le cose, ma della materia solamente. La quale per la stessa natura sua troyandosi atta ed apparecchiara a ricevere tutte le, forme, e tutte parimente desiderandole : e dopo lo averne conseguita una, rimanendole il desiderio delle altre, cerca sempre di possederle Enoni essendo possibile, che ella ne abbia ad un tratto, più che una fola; fi lascia mancare tra mano quella, cheella ha, non per odio, che ella le porti, ma per troppo bramofa voglia di vestirsi ancora di quell'altra. Il che non avviene però dalla Luna in sù ; perchè la materia de Cieli, secondo Aristotile, non è in potenza, se nou, a quella forma sola: e cosi non desidera fuori di quella. Alcuni altri posero questa somma bellezza, nell'ordine maraviglioso, che tralle creature si vede posto. Il quale certamente è sì grande e sì degno di ammirazione, che il divinissimo nostro, non meno Teologo, che Filosofo Poeta Dante, ragionando-s ne nel decimo Canto del Paradiso, disse, che Dio, valore primo ed inessabile:

Quanto per mente o per occhio fi gira, Con tanto ordine fe, ch' effer non puote. Senza gustar di lui chi ciò rimira.

Laonde assimigliando alcuni quest'ordine a'numeri, tra' quali non si può mettere unitade alcuna, senza guastare e corrompere il numerato; dissero, che egli era si bello e tanto persetto, che e'non era possibile alterarne o mutarne cosa alcuna, senza la destruzione intera dello universo.

Questa ultima opinione; come più vera forse dell' altre, ancorchè tutte certo siano vere, pare a me, che tenesse Dante: sì per quello, che pure adesso ve ne allegava: e sì ancora per un altro luogo, dove egli alquanto allarga e spiega il detto ordine, come appresso vi sarà noto. Perchè dovendo io per osservazione e mantenimento de non manco belli, che utili e necessari ordini, di questa virtuosa nostra Accademia, ragionare oggi con esso voi; mi ho proposto trattare dell'ordine, col quale su posto questo universo; esponendovi a questo propostro due soli terzetti dell'onore della patria nostra nel XXIX. del Paradiso, che dicono così:

Concreato fu ordine, e construtto

Alle sostanze: e quelle furon cima

Nel

37

Nel mondo, in che puro atto fu produtto.

Pura potenza tenne la parte ima:

Nel mezzo strinse potenza con atto

Tal vime, che giammai non si divima. Aveva poco di sopra udito il nostro Poeta dalla sua amatissima Beatrice, o vogliamo dirla Teologia, la cagione, perchè si era mosso lo Eterno Padre a creare tutto questo universo: quando e in che maniera lo aveva creato. producendo tutto insieme e ad un tratto, la materia, la forma, ed il composito, senza divisione o distinzione alcum del prima e del poi : ed ora dalla medesima si fa soggiugnere, che insieme con questa sì fatta produzione delle cose, fu creato e fermato un ordine, che le sostanze, che erano atto puro, senza parte alcuna di potenza, fossero la cima ed il sommo di tutte l'altre. E per l'opposito la potenza pura, altrimenti materia prima senza atto alcuno, fosse lo insimo ed il bassissimo di tutti i gradi. E tra questi due termini sì distanti, fosse un mezzo di potenza ed atto, legati e uniti insieme con legame e nodo sì forte, che non fosse mai per disciogliersi. Questo è quanto in poche parole, ma di grandissimi significati ha cantato il nostro Poeta. E se io voglio poterle esporre e farvele piane, mi bisogna primieramente dichiararyi alcuni termini universali; perchè senza la cognizione di quelli, malagevolmente potreste intendere quanto io dicessi a questo proposito. C 3

Avete dunque a sapere, che la sostanza è una cola, che è per se medesima; e secondoche la descrive Aristorile ne Predicamenti, ella è quella, che consiste ed è per se stesfa, fenza aver bisogno di cosa alcuna: anzi, acciocche meglio ancora la intendiare, ella è il subjetto ed il reggimento, in sul quale sono fondate tutte l'altre cose: e senza il quale, elle non possono essere in modo alcuno. E questa propriamente e principalmente presa, è il sommo e vero Creatore del tutto, e dal quale depende il tutto; dicendo Aristorile nel quarto della prima Filososia, che la sostanza è il primo Ente, dal quale pendono l'altre cose. Ma perchè non sempre mai si ragiona di questa vera e somma sostanza, ma dell'altre ancora, che per la sola participazione si chiamano comunemente sostanze; avvertite, che ella si divide, non solamente in prima e seconda, ma in separata dalla materia, come sono gli Angeli, dottamente stativi espressi l'ultima volta, che ci si lesse: ed in materiale o corporea, conte tutte le cose, che noi veggiamo . E chiamansi nientedimeno tutte softanze, perchè elle ftanno per base e sostenimento degli accidenti; cioè le corporee materiali fotto alla quantità, qualità, colore, e gli altri simili a questi: e le separate dalla materia, sotto allo intelletto ed alla volontà : colle quali due cose conoscono Dio, e vogliono sempremai ciò che piace a sua Maestà.

Appresso avete a sapere, che quello che chiamano i Filosofi atto puro, cioè senza mistione alcuna di qualsivoglia materia, è quella prima e sustanzial forma, donde vengono tutte le forme : quel sommo e semplicissimo bene, fonimamente vero, fommamente buono , e sommamente uno , da noi altri chiamato Dio. Al quale hanno posto nome Atto, per significare la forma e le operazioni dal moto; parendo loro, che l'atto sia un massimo movimento, come nel IX. della Metasifica al comento VII. agevolmente fi può vedere. Ma siccome il nome Sostanza, che propriamente parlando, solamente appartiene a Dio, si comunica agli Angeli, ed a tutte l'altre cose, che sono; così ancora questo nome Atto puro, si comunica agli Angeli, per essere eglino separati dalla materia, ed appartati da quella sopra ogni altra cosa creata. E si chiamano essi ancora Atti puri, non perchè e' siano come Dio, Atto purissimo, o soprapurissimo, se dire si puote; ma perchè non sappiamo altrimenti esprimere le qualità della essenza loro, come l'altre cose più baffe .

Oltre a questo avete a sapere, che la materia la più bassa, e la più imperfetta cosa che sia, non ha essere alcuno per se stessa; ma è solamente una pura potenza, non di sare, ma di patire, e di ricevere in se tutte le forme, in quella guisa che riceve la cera tutte le im-

pressioni, che si fanno in lei dal sigillo; dimanierachè il Filosofo la chiama, non Ente per se, ma Ente per accidente; perchè tutto quello essere, che ella ha, ella lo ha per benefizio della forma. Questa così fatta, non si vede e non si conosce, se non solamente con lo intelletto; avvegnachè non chiara e apertamente; ma in confuso, Perchè non intendendo lo intelletto nostro le cose, se non mediante i fantasmi, o vogliamo dire immaginazioni: e questi non venendo se non dalle cose, che sono; manifesto è, che dalla materia, che non ha essere, non possono venire i fantasmi: e così lo intelletto, che da questi apprende ciò che egli intende, non la può intendere, se non confusamente, ed in quella guisa, che l'occhio nostro comprende il bujo. Bene è vero, che il Filosofo nel VII. della prima Filosofia, nomina la materia intellettuale; ma non perchè lo intelletto la intenda al tutto; anzi per distinguerla solamente dalla sensibile, cioè da quella, che da' sensi si può comprendere quale è : verbigrazia il bronzo delle statue, o il legno della cattedra, che all' occhio ed al tatto fono manifesti : Ancorchè questa ultima è materia formata, e però sensibile: dove la prima, per non avere forma alcuna, a gran pena è intelligibile.

Ultimamente avete a sapere, che la potenza pura, cioè essa materia prima, capace di

ricevere tutte le forme, secondochè in lei sono impresse e formate dalla virtù o potenza attiva; è quel principio e quella cagione,
per la quale tutte le cose patiscono: e quantopiù sono materiali, più possono patire. E
per l'opposito, la forma è quel principio,
pel quale ciascuna cosa adopera: e quantopiù
è formate, tantopiù è attiva; e conseguentemente, maggiormente può operare. Come per
esempio vi sia, tra gli elementi, la terra sommamente materiale, sommamente passiva: ed
il suoco sommamente formale, sommamente
attivo. E così fra le sostanze, i corpi e gli

fpiriti. Dichiarati così questi termini, per facilitarvi ancora moltopiù le parole del nostro Dante; vi riduciamo a memoria quello, che altra volta in questo luogo già dicemmo: che i Filosofi hanno ridotto tutte le cose ad un cerchio folo, detto da loro il cerchio degli Enti, cioè delle cose, che sono: nella sommità del quale hanno posto l'Acto purissimo, cioè Dio: e nella bassezza più infima, la pura potenza passiva, cioè la materia prima, tutta pronta ed apparecchiata a ricevere ed a patire, come lo atto purissimo a dare ed a fare. Ed i gradi, per falire dal più basso sino al fupremo, hanno chiamati lo essere, la vita, il senso, la ragione, e lo intelletto. E lo essere hanno detto, che è quello della pietra: il vivere , quello delle piante: il fen-

tire

tine degli animali: la ragione, dell'uomo : e lo intelletto , dell' Angelo . Sono adunque . per chiamarli così al presente, i due estremi di questo cerchio, l'Atto puro, che è Dio: E la potenza pura, che è la materia: ciascuno de' quali è a noi del tutto invisibile ed incomprensibile, ma per diversi rispetti. Perchè l'atto puro non si può conoscere o vedere da noi, per la debolezza ed inattitudine nostra: e la potenza pura per la debolezza ed inattitudine di quella: come agevolmente si può comprendere dallo esemplo manifestissimo, che di questo assegnava il dottissimo Metafisico maestro Giovan Francesco Beato, troppo per tempo rapito a noi; dicendo, che siccome le tenebre, per la imperfezione e difetto loro, non potevano esser vedute; così la pura potenza, o vogliamo dire la materia prima, per non avere alcuno essere formale, non poreva essere conosciuta ; perchè ogni cosa si conosce dalla operazione : e la operazione nasce dalla forma . E per l'opposito, diceva, che siccome il Sole, per la somma chiarezza e splendore, che egli ha, non poteva esser guardato dirittamente dall' cchio nostro, ma solamente nelle cose, dove e' percuote; così l'atto puro per la infinita eccellenza sua, non poteva essere conosciuto da noi, se non per reflessione; cioè, riguardando non lui, ma le creature fatte da lui. Onde non senza cagiow 13

SECONDA.

ne diceva Paolo Apostolo: Che le cose invistbili di Dio si comprendevano dalla creatura mondana, per le cose, che sono fatte. Dimanierachè nel volere noi conoscere l'atto purissimo, ci avviene come al pipistrello, il quale desiderando vedere il Sole, e non potendolo sostenere, non lo ragguarda il di, ma la notte: e non in lui, ma nella Luna e nelle stelle dove e' risplende, come nella Metassisca disse Aristotile.

Da questi due sopraddetti estremi, si partono ed escono le cose diversamente; perche partendosi dall'atto puro, quanto più si allungano da quello, tanto vengono a maggiore imperfezione; perchè vengono a mescolarfi colla mareria, che le fa passibili e coiruttibili: e per l'oppolito, quantopiù si allontanano dalla materia, tanto vanno a maggior perfezione; diventando attuali o attive per la vicinanza dello atto puro, che le fa tali. E tutre le cose, che tra questi due estremi fi trovano, sono composte di potenza e di atto, cioè di materia e di forma, chi più e chi meno, per quelli stessi gradi, che poco sopra vi dichiarammo; ma con questa ordinatifsima distinzione: che le manco materiali, come gli nomini e gli Angeli, siano più vicine all'atto purissimo : e quelle che participano più di mareria, come le piante e le pietre, siano più altontanate e rimosse da eslo atto purissimo, e collocare nel più infimo

e basso grado, che tra tutti gli altri si trovi. La qual cosa mirabilissimamente espresse in poche parole il nostro Poeta, dicendo:

Concreato fu ordine, e costrutto

Alle sustanzie: e quelle furon cima

Nel mondo, in che puro Atto fu produtto.

Pura potenzia tenne la parte ima:

Nel mezzo strinse potenzia con atto. Tal vime, che giammai non si divima.

Ma perchè molti forse dubiteranno, quando fosse posto questo ordine, e quando fatta la predetta distinzione; volendo tutti i Filososi antichi, insieme con li Poeti Gentili, che la prima materia sia eterna ed increata, perchè di nulla, secondo loro, non si fa cos' alcuna; quando io avrò brevemente risposto a questra objezione colla santissima verità della nostra Fede; tenterò ancora per la via d'Aristotile, se io sapessi farvi capaci, che la materia non è eterna, ma creata da esso Dio, come ha posto questo Poeta.

Dicono i sacri maestri nostri Teologi, con grandissime autorità della divina e santa scrittura, che Dio crea e sa in un medesimo instante, la materia e la forma di essa cosa creata, insieme col composito, che di amendue resulta ad un tratto. Il che esprimendo que-

sto autore, disse poco di fopra:

Forma e materia, congiunte e purette, Usciro ad esser, che non avea fallo, Come d'arco tricorde, tre saette.

E 69-

SECONDA:

E come in vetro, in ambra, ed in cristallo, Raggio risplende st, che dal venire All'esser tutto, non è intervallo.

Cost trisorme essetto del suo Sire, la la la Nell'esser suo, raggio insieme tutto Senza distinzion nello esordire.

Perchè invero la materia non può stare senza forma: nè le forme materiali senza la materia. La onde manifestamente appare necessario, come dice il Poeta, che questo trisorme essetto, cioè materia, forma e composito, soffe fatto tutto ad un tratto. E questo basti quanto alla verità della santa Fede.

Ma quanto al mostrare per la via de Peripatetici, che la materia non è eterna, ma creata da Dio, come ogn' altra cosa creata; avvertiscasi, che stando fermo il fondamento principale di esso Aristotile nel secondo della prima Filosofia, che e' sia un principio ed una causa prima di tutte le cose, che sono; perchè altrimenti se ne andrebbe il processo nello infinito : e' ne seguita certamente", che questa prima cagione, sia la somma e la massima in tutto il cerchio delle cose; accettandosi massimamente senza controversia e disputa, che siccome in qualunque genere di cose, se ne dà una massima; così nella larghezza o ampiezza degli Enti, se ne da uno e sommo e grandissimo . Questa somma e prima cagione non 'è solamente finale, come tutti certo acconfentono; ma-producente ancora, ed efficiente: il che si prova in questa maniera. Se questa somma e prima cagione non fale cose; si troveranno alcuni Enti, che non saranno fatti da lei : e così, o non saranno stati prodotti, o e' saranno da altri, che dalla cagione prima. E se questo ultimo è vero, ella non farà più cagione prima : e andrassene il processo nello infinito. Ma se e'non saranno stati prodotti; certo è, che avranno. l'essere da loro stessi. Il che se a' moderni Peripatetici non par forse inconveniente; avvertiscasi, che ciascuna cosa, che ha l'essere da se medesima, e non da altri, è sempre tale, quale ella vuole, perchè a chi non depende se non da se, non può essere impedito cosa, che e' voglia, Ma certo è, che in qualunque cosa desiderabile ed appetibile, si brama sempre il sommo ed il supremo che in quella si può avere ; adunque lo Ente da fe, come ciascun' altra natura, che può apr petire, bramerà di essere il sommo di tuttigli Enti : e poiche la voglia sua non gli può essere impedita o vietata, perchè ella non depende da nessuno altro; sarà certo tale sisì fatto, cioè di tanta capacità e porfezione. che e' terrà il luogo sommo, e supremo. B così la prima cagione, non farà più la fomma e suprema, come vuole Aristotile, che. ella sia; ma saranno duoi sommi e supremi : il che è pure al tutto impossibile non por tendo essere il sommo, se non un solo. Non 2100

ci è adunque cos alcuna da se medelima, se non la prima cagione, la quale ha prodotto tutte le cose: e la materia stessa con esse-

Ma qui nafce un' altra quistione ; se Dio, che è la cagion prima, abbia prodotto il tutto di niente o di qualche cosa. La santissima Fede nostra tiene (come è la verità) che di niente sia fatto il tutto. Ma i Filosofi unitamente fi accordano, che di nulla non fe possa fare cosa alcuna; e per questo vogliono, che tutte le cose siano fatte della materia. Il che favoleggiano ancora il Poetiantichi, affermando, che Demogorgone, cioè lo: Dio dell'universo, nella sua eternità abbia gennerato del Caos, che è la prima materia, il litigio, e quelle altre cose, che distefamente si leggono nello amoroso Leone Ebreo, il quale dottamente ha esposto tutti i segretionisterj, che in quella favola fono occultati nel

Ma tutto questo loro dire si riprova per salso, e agevolmente, in questa maniera: Conviene di necessità, che questa loro materia prima, o abbia lo essere da se medesima, ol dependa da qualcun altro. Se e dicono, che ella è da se stessità depende da caltri e ella è depende da caltri e ella è depende da caltri e ella è adunque prodotta e creata dalla prima e somi ma cagione, cioè da Dio onnipotentissimo, che di niente l'ha prodotta se di niente con in che di niente la creato tutte le cose uni che di niente ha creato tutte le cose uni che di niente ha creato tutte le cose uni che di niente la creato tutte le cose uni che di niente la creato tutte le cose uni che di niente la creato tutte le cose uni che di niente la creato tutte le cose uni che di niente la creato tutte le cose uni che di niente la creato tutte le cose uni che di cose uni che di caltri cose di con con con controlle de cose uni che di caltri cose di con con controlle de cose uni che di cose uni ch

-107

E se alcuno opponesse quì, che per essere prodotta la materia da Dio, e'non seguita però per questo, che egli folo abbia creato tutte le cose; essendo possibile, che una creatura creata prima che l'altre, abbia creato. poi tutte le altre. Si risponde, che se la creatura producesse alcuna cosa fuori di se stessa e' se le darebbe facultà di creare: il che è al tutto impossibile; ricercando la facultà del creare, una virtù e un vigore, o valore infinito: di che non è capace la creatura; perchè farebbe, fomma ella ancora, ed eguale alla cagione prima. Ma per farvene capaci, ancor meglio, avvertite, che il fare una cofa artifizialmente, come per esemplo sarebbe il fare una statua di marmo o di legno, non; si chiama creare o produrre; per estere di già essa statua in potenza nel marmo e nel legno : e non da produce l'arte ; ma la cava di quello essere potenziale, e la conduce ad effere in atto; levandone tutto il superchio. o aggiugnendo ciò che mancasse, come fa chi lavora di terra qualche figura. Ma il creare è un produrre di nuovo una cosa, che non era nè in atto nè in potenza: e però ha bifogno di un vigore e di una virtù infinita: perchè quantopiù è lontano il termine, donde si muove lo agente, dal termine, al quale e' cammina; tanto ha bisogno di virtu e valore maggiore. Come per esemplo vi sia, che se in un medesimo spazio di tempo arri-Vaf-

vassero parimente in Firenze due, che in un giorno ed ora medesima si fossero partiti, l'uno di Pisa, e l'altro di Spagna; bisognerebbe pure fenza dubbio, che la virtù di questo ultimo fosse di gran lunga molto maggiore, che quella del primo: altrimente sarebbe impossibile al tutto, che e' vi si conducesse nel medefimo spazio di tempo. Se adunque la distanza maggiore da termine a termine ha bisogno di più virtù; seguita, che una distanza tanto lontana, che non vi si trovi termine alcuno, e per questo sia infinita, come ella' è veramente, dal non Ente; o vogliamo dire, dal puro e semplice nulla, ad esso Ente; feguita dico, che ella abbia bisogno di vigore e virtù infinita. La quale non si trovando in cosa alcuna creata, perchè tutte sono finite: e dal finito all' infinito non è proporzione alcuna; e' conviene confessare per forza, che la virtù, che dei puro nulla produce e crea qualche cosa, non è, nè manco esser puote, se non solamente di esso Creatore. Quello uno adunque fommo ed onnipotente atto purissimo e sopra purissimo, al quale non'è impossibile cosa alcuna, non solamente ha creato egli folo di niente tutte le cose; ma creandole, come bene ha detto il nostro Poeta, in un tratto ed unitamente, produste in atto la materia , la forma , ed il composito: e non con'distinzione o intervallo di tempo; ma in quella guisa, che in

un corpo diafano, risplende tutto il raggio, ad un tratto; dimanierachè dal cominciare a venirvi il lume, allo esservi tutto, non vi corre intervallo alcuno. Il che avvenne, perchè non essendo allora qualitade alcuna contraria alla creazione; non ebbe esso Creatore, a rimovere prima un contrario, ed appresso indurvi poi l'altro: anzi creò e produste il tutto (per mantenermi nello esemplo dell'autore) in quella stessa maniera, che si dissonde ed allarga il lume nel corpo trasparente, pernon trovare in esso contrario alcuno. Conciossiachè la luce non ha contrario; essendo le tenebre, non il contrario, ma la privazione solamente di essa luce.

E nella così mirabile produzione di tutte le cose, creò insieme con esse quest' ordine fermo ed inviolabile, che narra il Poeta nostro, dicendo: Concreato fu ordine, e costrutto alle sustanzie; cioè insieme colla produzione di esse sostanze, su creato e stabilito. Ordine, conveniente proporzione; perchè altro non è l' ordine, che una congrua e convenevole proporzione di alcune cole, secondo il prima ed il poi : ed ogni ordinazione, come nello VIII. della Fisica, dice Aristotile, è una proporzione. E dissi congrua e convenevole; perchè il disordine ancora è proporzione, ma non congrua nè convenevole. E se alcuno mi dicesfe, a che fine bisognava porre quest' ordi-

ne? io gli risponderei, che così era necessario, rispetto alla moltitudine delle cose cognoscibili ; perchè, siccome una sola e medesima materia, non pud in un'tempo medesi, mo foggiacere a più forme sensibili in atto così nè il fenso a molti sensibili , nè la ragione a più spezie intelligibili, ma solament te ad una prima e ad un' altra poi : e dovunque è il prima ed il poi, quivi è l' ordine. La eccellenza e nobiltà del quale è sì grande, che Aristotile nel iij del Cielo al xxiv. lo chiama la natura de' sensibili : non perchè egli sia la essenza o la sostanza delle cose; ma folo quella disposizione, che la forma seguita subitamente. Perloche diceva Platone; che lo Ente disordinato, era non Ente: e nel Timeo chiamò il mondo creato; perchè di non ordine, fu posto in ordine. Al che avendo forse rispetto il nostro Poera, dice, che el fu concreato e costructo ordine alle sostanzi ze. Nel mondo, nella fabbrica di questo univerfo. E quelle, sostanze: furon cima, tennero il grado supremo, e furono collocare nella parte più eminente, e vicine alla sedia del Creatore : In. che, nelle quali sostanze, fu prodotto Atto puro, fu créata e prodotta in essere una nuova natura, tutta attuale, senza potenza di materia corporea; che tali veramente sono gli Angeli ? come sopra abbiamo dichiarato: Gon Stanto

Pura potenzia tenne la parte ima; 20030 12 03

Descritta in maniera la parte superiore del cerchio degli Enti, se ne passa a quell' altro: estremo : e dice, che nella parte più bassa e più infima di tutte, fu posta la potenza pasfiva, la quale chiama egli pura, perchè ella s'intenda per la materia prima, semplice e nuda di qualfivoglia forma, atta folamente a ricevere ed a patire; e non a dare o a fare in maniera alcuna. E dice pura potenzia la materia stessa, da noi dichiaratavi nel principio, tenne la parte ima, su collocata e posta nel sondo, ed all'opposito dello atto purissimo . Ma nel mezzo, tra questi due estremi, atto puro, e potenza pura , potenzia con atto , il composito di esti estremi, strinse tal vime, serrò e chiuse legame e nodo si forte e si saldo, che giammai non si divima, non si scioglie e non si disnoda, cipè che naturalmente non si potrà nè fnodare nè sciorre. Essendo impossibile, che le cole fatte da Dio, siano distrutte o disfatte da altri, che da lui stesso e dalla sola vo-Iontà fua. Quì non voglio altrimenti distendermi a dimostrare, come in ciascuno de' tre mondi, intellettuale : celeste, e terreno : e nel mondo picciolo ancora, cioè nell' uomo si trovino in un certo modo tutte e tre le cose predette, atto, potenza, e composito: non: perche il ragionamento non fosse bello; ma perchè troppo più tempo bisognerebbe, che lo assegnato a questo negozio : ed il sapere . 176 3

non venire a noja, mi è sempre paruta cosa lo-

Perlochè, lasciando oramai considerare a voi stessi, quanto e bello e maraviglioso sia paruto al Poeta nostro l'ordine detto : e con quante poche parole semplici e piane egli abbia trattato i profondissimi fensi Filosofici e Teologici; rinchiudendo in sei versi soli, la sostanza, l'atto puro, la potenza o materia prima, il composito di questi due, il modo della lor ereazione, e l'ordine, col quale sono distinti e legati insieme: cose certamente tutte alte, tutte belle, tutte profonde, per la dichiarazione delle quali bisognerebbe a ciascuna di loro uno intero e giusto volume; dirò solamente questo, che egli colla divinità dello ingegno suo, accennandole in un passare, le ha tanto espresse, che elle si veggiono: tanto aperte, che elle s' intendono : e tanto allargate, che ciascuno se le può conoscere. Avvegnachè insino a tanto che questa virtuosa favella, non ha eccitati gl' ingegni ed aperti gli occhi delle persone, pochi fossero veramente, che questa o altra simile ricchezza del nostro Dante, che per tutto certo ne è pieno, altrimenti considerasse; andandosene la maggior parte [ come si dice]. per la battuta dietro a coloro, che pregiando moltopiù le altrui lingue, che la loro propria, non credevano peravventura, che questa no- $\mathbf{D}_{3}$ 

- 1:1

54

stra sapesse o potesse far altro, che ragionare dimesticamente in casa, delle cose della famiglia. Il che quanto fosse non solamenre erroneo, ma falso, oltrechè l'onore della nostra Patria largamente lo mostra a chi vuol conoscerlo, in tuero quas il Poema suo: le dotte lezioni ancora i che avete in su questa cattedra avute da cotanti nostri Accademici chiaramente lo manifestano : Laonde; senza più distendermi in questo, avendovi fastiditi forse pur troppo, so qui fine al mio ragionare. \* \*\* 5 5 5 5 5 H 12 1 1 1 1 and his march, and have the bottom . ການຂີດແນນ ປາກາ ຊ່າ with the man term of the property of En les gailles aux alle jagen ette jagen granted that it is granted by क्षेत्र हो राष्ट्र रहा । भारतकार है हा रहा sprine planters, a real for a collection Property of the state of the state of La Sia Billion State of the



## LEZIONE TERZA DI LELIO BONSI

Sopra quel Sonetto del Petrarca, che comincia.

Pommi ove 'l Sole occide i fiori e l'erba.

Letta da lui pubblicamente nell' Accademia Fiorentina il 6. di Novembre 1550.



OME egli non è dabbio nessuno, che tutte le cose, che operano, operano ad alcun fine; così è cosa certissima, Magnisico ed Ecc. Consolo, nobilissimi Accademici, e voi tutti ono-

ratissimi e benignissimi ascoltatori, non pure, che tutte, essendo il fine ed il bene una medesima cosa, appetiscono e desiderano alcun bene; ma ancora che tutre, eccetto l'uomo, il

confeguono fempre: folo l'uomo per l'avere egli il libero arbitrio, maggior dono, e più prozioso, che concedesse Dio alla natura razionale, non folo può, ma fuole bene fpesso ingannarsi . Onde sebbene tutti gli uomini desiderano naturalmente, e procacciano la somma ed ultima felicità loro; non però la credono tutti, e la giudicano la medesima. E quinci è, che molti, tirati dall' utile, cercano il guadagno: molti, tratti dalla gloria, bramano gli onori: moltissimi, allettati dal diletto, seguono i piaceri : e perchè fra tutti i piaceri, quegli che si gustano in amando, sono senza alcun dubbio i maggiori, avviene che quafi tutti gli uomini si danno ad amare; ma ancora in questo, non meno, che nell'altre cose, nè con minor danno, sono ingannati le più volte; perciocchè essendo, come due Veneri. così ancora due Amori, eglino non al divino e celeste, che gli farebbe d' nomini Dii; ma al terrestre e ferino, che di razionali gli rende bestie, si volgono quasi sempre: Laonde in vece di quei piaceri, in luogo di quelle gioje, in cambio di quei contenti, che essi si erano immaginati di dovervi avere, sentire e provare; provano ognora mille affanni, fentono mille noje, hanno mille tormenti. Ma quei pochi dall' altro canto, i quali o per grazia divina scome credere si dee o per ingegno umano, mediante queste mortali e caduche bellezze a quelle immortali e sempiterne salendo, a quel-

57

quell' amore angelicose contemplativos fi donano, non mai triftis, non mai miseri, non mai scontenti; ma sempre lieti, sempre giojosi, sempre beati si trovailo. Perciocchè questi nè arrossano per la speranza: nè imbiancano per lo timore i non gli annoja lo aspettare : lo staré non gli affligge : non vogliono e disvogliono in un tempo medesimo le medesime cose : e finalmente non tacciono ; e gridano: tremano elardono: vivono e muojono in un'ora stessa; come testimonia tante volte in tanti luoghi, tanto non meno dottamente, che leggiadramente il nostro, non men buono Filosofo, che bel Poeta M. Francesco Petrarca: il quale, comecche amasse alcuna volta la sua tanto bella e tanto onesta madonna Laura, di quello amore, che fi chiama attivo o civile, il quale è nel mezzo dello specolativo e del volgare; non perciò discese al bestiale giammai, ma bene fall moltissime volte al divino. Onde io per me, come non dubito punto, che egli nel genere suo non cedesse a nessuno altro Poeta di nessuna lingua, nè di dottrina di cose, nè di leggiadria di parole; così tengo per fermo, che glicavanzasse tutti, e di santità di costumi, e di fermezza di amore : come si può da molti segni e da infiniti de' suoi, così gravi, come leggiadri componimenti, affai agevolmente cavare; ma più [ fe io non erro ] che da niuno altro , da uno non men dotto, che vago Sonetto, il quale io, sì per ubbidire

a coloro, che comandare mi possono: e sì per seguire [ esercitando me stesso in così lodevoli fludje i bellissimi ordini di questa Accademia, veramente felicissima, posciache fu prima ordinata, e poi mantenuta sempre sotto l'ombra se col favore del più prudente Principe e più cortese, che vegga il Sole, ho preso oggi a dovere sporre con quella brevità od agevolezza, che mi farà conceduta maggiore; giudicando, che trattandosi in esso di quelle scienze, che io ho novellamente udire e studiate, o almeno non potendosi senza esse nè bene intendere nè perfettamente dichiarare, debba feguirne non mediocre alle cortesie vostre piacere, ed a me utilità. Laonde alzate le mani al Cielo, ed inchinate le ginocchia della mente, prego prima l' infi nita bontà dell' altissimo e sapientissimo. Fattore e Conservadore di tutto quanto l'universo che tanto mi presti del suo favore, quanto bastevole mi sia, non dico a soddisfare del tutto, ma in menomissima parte, non all'aspettazione vostra, ma al debito mio : poscia la molta mercede e cortesia vostra, che si degni di non meno attentamente, nè meno benignamente ascoltarmi, che si facesse l' altra 

Pommi ove 'I Sole occide i fiori e P. erba, my O dove vince lui I ghiaccio e la neve valur Pommi que è 'l carra suo temprato e leve, Ed ov' è chi cel rende , a chi cel ferba : ala 

Pom-

Pommi in umil fortuna, od in superba:

Al dolce aere sereno, al fosco e greve:

Pommi alla notte, al di lungo, ed al breve:

Alla matura etate, od all'acerba.

Pommi in cielo, od in terra, od in abisso:

In alto poggio, in valle ima e palustre:

Libero spirto, od a' suoi membri affisso:

Pommi con fama oscura, o con illustre;

Sarò qual sui: vivrò, com' io son visso,

Continuando il mio sospir trilustre.

E' affai manifesto per la divisione, che sa Aristotile ne' Predicamenti, che tutte le cose, che sono; sono o sostanze o accidenti: e che gli accidenti [ favellando di quelli, che sono propri e perpetui I sono quelli, i quali vanno e vengono ; come fi dice, fenza che il subjetto loro si corrompa; cioè senza che quella fostanza, nella quale si ritrovano sono potendo stare accidente nessuno, se non in qualche fostanza ] ssi guasti o venga meno le E ancora assai manifesto, che essendo l'amore un accidente, il quale sta, come in suo subjetto, nella mente e fantasia nostra, egli non solo può crescere e scemare, ma eziandio partirsi del tutto, senzachè il subjetto, nel quale egli è, si corrompa; onde si vedono tutto il giorno di quelli, i quali non folo scemano l'amore , ma lo lasciano ed abbandonano del tutto. E le cagioni di questo possono essere dalla parte dell'amante molte e diverle; perciocchè e i luoghi, e le dignità, e le stagioni, ed

i tempi, e l'età, ed i gradi possono ciò sate, e se non altro la morte. Volendo dunque il nostro messer Francesco Petrarca, del quale non fu mai, nè amante nè Poeta, nè in alcun tempo nè in alcuna lingua, nè più gentile nè più leggiadro, mostrare la rada, anzi unica fermezza e costanza sua nello amare, tessè questo vago e dotto Sonetto in istile mezzano, ma grave però: nel quale egli afferma, con dottrina e leggiadria piutrosto infinita che molta, che mai nè luogo alcuno, nè tempo, nè fortuna, nè età, nè morte stessa potrà fare, che egli non feguiti in amare sempre la sua non men bella, che casta madonna Laura, come aveva di già fatto quindici anni; togliendo anzi, per lei sempre trareguai, che gioire per qualunque altra. Il qual Sonetto, febbene non si può propriamente dividere, per non essere la conclusione, se non negli duoi versigultimi ; tuttavia noi per maggiore agévolezza lo divideremo in quattro parti : ne! duoi quadernari si conterranno le due prime parti : e ne' duoi ternari le due ultime . Le quali tostochè averemo fornite con maggior chiarezza e brevità, che saperremo, porremo fine a quanto devemo in questo luogo, benignissimi ascoltatori, ragionare oggi, e conseguentemente al disagio e fastidio

Pommi que'l Sole occide i fiori e l'erba de la seues de la menes d

Pommi ove è 'l carro suo temprato e leve; Ed ov' è chi cel rende, o chi cel serba.

Tutti coloro, che fanno alcuna cola, for no mossi da alcun sine. Il sine di tutti gli scrittori è, arrecare aglicuomini o giovamento o diletto, o ambidue insieme :.. e ciò si fa ; o con lo insegnare, il che è proprio de' Filosofi: o col muovere, il che è proprio degli Oratori: o coll' uno e coll' altro, il che è proprio de'Poeti, i quali non contenti a queste due cose, vogliono ancora indurre ammirazione negli animi di coloro, che gli leggono: il che fanno ora colla forza e leggiadria delle parole, ora colla copia e varietà delle cose, e quando ancora con tutte due parimente; usando altre maniere di favellare molte volte, e diverse figure da quelle, che i Filosofi e gli Oratori fanno. La qual cosa si può vedere sì in tutti gli altri Poeti di tutte le lingue, e sì ancora nel Petrarca stesso, e non meno in questo Sonetto; che negli altri; conciossiachè non volendo egli altro dire, se non che in qualunque fortuna, ed in qualunque luogo e tempo, amerebbe madonna Laura: il che avrebbe brevissimamente possuto fare, dicendo, che qualunque e dovunque egli fosse, seguiterebbe l'amor suo; andò ricercando tutte le parti, non solamente della terra, ma ancora del Cielo: non pure imitando Orazio in più luoghi ; maleziandio, per quanto a me ne paja, superandolo. Vuole dun-

que il Poeta in questo primo quadernario, descrivendo il Cielo, non meno con grazia e leggiadria Poetica, che con dottrina e verità Astrologica, così secondo la latitudine ovvero larghezza, come secondo la longitudine ovvero lunghezza, mostrare, che sotto qualunque zona, e conseguentemente qualunque clima egli fosse posto, amerebbe madonna Laura. Ma perchè molti peravventura non sanno, quale sia la larghezza del Cielo, e la lunghezza: nè che cosa significhi zona o clima, è non solamente utile, ma necessario in questo luogo dichiarare cotali termini, i quali, come sono agevolissimi a coloro, che sanno pure i primi principj dell'Astrologia; così sono difficili molto a quegli, i quali ciò non sanno; onde noi tenendo quasi una via di mezzo, c'ingegneremo di soddisfare agliuni, e non infastidire gli altri. Ma perchè niuna cosa si può bene intendere, non intesi prima tutti i principi suoi; è necessarissimo, e massimamente dovendo noi disputare molte quistioni sopra cotal materia nella fine della presente Lezione, che noi sappiamo, che tutto l'aggregato del cielo e della terra, che si chiama universo, si divide principalmente in due parti : nella regione eterea, ovvero celeste, la quale è, secondo i Filosofi, ingenerabile ed incorrottibile: e nella regione inferiore; ovvero terrestre, la quale è generabile e corrottibile, se non secondo il tutto, almeno secondo

do le parti: e questa, per dirlo brevemente, contiene i quattro Elementi, fuoco , carias, acqua, e terra, e tutte le cose, che degli eles mentissi compongono, ed insomma tutto quello, che è dal cielo della Luna in giù . Lacres gione superiore su divisa da Aristotile in otal ro cieli o spere od orbi, che chiamare gli dobbiamo, i quali sono, cominciando dal più alto, l'ottavo chiamato il firmamento (cioè quello, nel quale sono, come veggiamo i noce chi nelle tavole, tutte quante le stelle sisse; dopo il quale seguitano i sette cieli de i set-i te Pianeti, cioè Saturno, Giove, Marte, Sole, Venere, Mercurio, Luna; benchè Aristotile ponesse il Sole nel secondo cielo, cioè immediatamente sopra la Luna; ma gli Astrologi, che seguirono dopo Aristotile, veggendo che l'ottavo cielo si moveva non solo da Oriente in Occidente in ventiquattro ore, come credette Aristotile; ma ancora da Occidente in Oriente ognicento anni un grado de sappiendo, che nessun corpo si può muovere propriamente e da per se, se non con un movimento solo, aggiunsero un altro cielo, cioè il nono, dal quale venisse; all' ottavo il moto, che 'eglifa da Oriente in Occidente : Ma perché poi gli Astrologi più moderni osservarono un ale tro movimento nell' ottavo cielo da Settentrione in Austro, chiamato da loro il moto della trepidazione, ovvero dell'accessore recesso, cioè del venire ed andare; furono ne cef--111772

cessitati di aggiungere un altro cielo, cioè il decimo : e così oggi, secondo i migliori Astrologi, tutta la regione celeste si divide in dieci cieli, dico secondo gli Astrologi, perchè i Teologi aggiungono l'Empireo. Ora gli Astrologi per dare ad intendere non solo il numero, ma i movimenti e gli altri accidenti de' cieli ; immaginano dieci cerchi: sei chiamati da loro maggiori, perchè dividono tutta la spera, cioè il mondo per lo mezzo, ovvero in due parti uguali : e quattro minori, i quali dividono bene tutto il mondo, ma in parti difeguali, pigliando maggior parte della spera da un lato, che dall'altro : e ciascuno di questi dieci si divide in 360. parti, chiamate da loro gradi. De' fei cerchi maggiori, i duoi primi, come si può vedere nella spera materiale, si chiamano coluri: l'uno è il coluro de' solstizi, perchè in lui si fa così il solstizio estivo, il quale non è altro, che quel punto, dove il Sole s' accosta più al Zenitte del capo nostro, che in alcun altro luogo: e ciò è nel principio, del fegno del Cancro: nel qual luogo effendo, è a noi il maggior dì dell'anno: il che oggi avviene circa il ventiduesimo giorno di Giugno; come il solstizio Jemale, chiamato da' Latini bruma, il quale è nel principio del Capricorno: dove essendo, il Sole, è più da noi lontano, che possa essere: il che avviene oggi circa li ventidue di Dicembre: e l'altro si chiama il coluro degli equi-

equinozi, perchè in lui si fa così l' equinozio della Primavera, come quello dell'Autunno. Conciossiacosachè quando il Sole è nel primo punto dell' Ariete o della Libra; allora, non già per tutto il mondo, come dicono alcuni, ma bene in molte regioni, è il giorno eguale alla notte. Il terzo cerchio si chiama equinoziale, perchè in lui, cingendo egli tutta la spera nel mezzo, ed intersecando, cioè tagliando in croce i coluri, ed esfendo intersecato da loro ad angoli retti sperali, si vengono a fare gli equinozi, come si è detto di sopra. Il quarto cerchio è il Zodiaco, il quale si chiama ancora il circolo obliquo, ovvero torto; perchè sebbene considerato in quanto a' poli dell' ottavo cielo, egli abbracciandolo e dividendolo precisamente nel mezzo, viene ad essere diritto; considerato, però quanto a poli del mondo, è torto: dalla cui tortezza, la quale comincia dalla parte di Settentrione nel primo punto del Cancro, e finisce verso il mezzo giorno nel primo punto del Capricorno, nascono scome dice Dante ] infiniti beni . E conciossiacosachè tutti gli altri cerchi, così maggiori, come minori, st fingano come linee, cioè solamente lunghi; questo solo s'immagina come superficie, cioè con lunghezza e con larghezza. La fua lunghezza, ovvero circonferenza, la quale è, come quella di tutti gli altri, 360. gradi, si divide in dodici parti, ciascuna del-le quali è trenta gradi , e si chiamano i dodici legni celesti cioè Ariete ovvero Montone, Toro, Gemini, Cancro, Lione, Vergine, Libra, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Aquario, e Pesci. La larghezza sua s'immagina di dodici gradi, nel mezzo della quale è una linea ovvero riga;, fotto la quale il Sole corre sempre: e si chiama ecclitica, perchè forto di lei si fa: l'ecclissi , cioè mancamento, ed in fomma l'oscurazione, così del Sole, come della Luna, la quale con gli altri cinque pianeti, non va sempre, come il Sole sottó l'ecclittica; ma ora di sopra, ed ora di fotto, non uscendo però mai della lagghezza di esso Zodiaco. La cui parte, che è fopra l'Equinoziale, verso il nostro polo Artico, fi chiama Settentrionale, ovvero Boreale: e l'altra, che è sotto verso il polo Antartico, si chiama Meridionale, ovvero Australe: e questi quattro cerchi sopraddetti sono sutti immobili. Il quinto, il quale è mobile, come anco il sesto, si chiama con nome Greco Orizonte , perchè termina e finisce la veduta nostra, essendo quello, che divide lo Emisperio nostro dall' altro, E questo Orizonte è di due maniere : uno naturale, il quale è, quando l'un polo non si leva ed innalza più dall'altro, come avviene a coloro, i quali abitano socto l'equinoziale : l'altro è artificiale, il quale è quando l'uno de poli s' innatza ed eleva più dell' alcro, com

TERZA. 67 avviene a tutti coloro, i quali abitano fuori dell'equinoziale; ondè mai non si muove un passo, che non si faccia un Orizonte nuovo; per-

l'equinoziale; onde mai non si muove un passo, che non si faccia un Orizonte nuovo; perchè sebbene sempre ed in ciascun luogo si vede la metà del Cielo, levati via gl'impedimenti si vede però diversamente; perchè quanto s' acquista movendosi da un lato, tanto si perde dall'altro. E' ben vero, che questa varietà non è sensibile, se non in più e più miglia, come sarebbero quaranta o cinquanta, per lo essere la terra non altramente che un punto, rispetto al Cielo. Il sesto ed ultimo cerchio de' maggiori, è il Meridiano, chiamato così, perchè in qualunque luogo l' uomo abiti, quando il Sole è arrivato al suo Meridiano, egli è mezzo giorno: e per questo si chiama Tofcanamente il cerchio del meriggio. E benchè i più dotti Astrologi pongano un altro cerchio de' maggiori; tuttavia noi per essere più brevi, passeremo a' quattro minori. Il primo de' quali si chiama il cerchio Artico, cagionato dal movimento del polo dell'ottava spera, il quale è discosto da'poli del mondo, poco più di ventitrè gradi. L' altro, che è all'incontro di questo, si chiama il circolo Antartico, cagionato per la medesima cagione, e discosto dal polo Antartico nel medesimo modo. Il terzo si chiama il Tropico del Cancro, il quale è quel cerchio ovvero spira, che fa il Sole, quando si truova nel primo punto del Cancro Il quarto ed ultimo, si chia-

io eu unimo, n eu

ma Tropico del Capricorno, il quale è quel ceschio, che fa il Sole, quando fi truova nel primo punto del Capricorno. Da questi quattro cerchi, Artico, Tropico del Cancro, Tropico del Capricorno, ed Antartico, i quali infieme coll' Equinoziale si chiamano i cinque paralleli Grecamente, ed in Latino equidistanti, cioè egualmente lontani, non perchè sia tanto dall' uno, quanto dall'altro, ma perchè da tutte le parti sono discosti in un medesimo modo, tanto che mai non si congiugnerebbono; nalcono le cinque Zone, che noi potremo chiamare fasce, non essendo Zona, cioè fascia ovvero cincura, altro che quello spazio di terra, che corrisponde, cioè che è sotto a detti cerchi. Onde quello spazio di terra, che risponde sotto il polo per ventitrè gradi, quanto gira il circolo Artico, si chiama la Zona Artica: quello, che risponde tra il circolo Artico e il Tropico del Cancro, fichiama la Zona nostra temperata, ovvero Settentrionale: quello, che ètra il Tropico del Cancro e il Tropico del Capricorno, diviso nel mezzo dall'equinoziale, si chiama la Zona torrida, cioè abbronzata: quello, che è tra il Tropico del Capricorno e il circolo Antartico, si chiama l'altra Zona temperata, ovvero meridionale: quello, che è tra il circolo Antartico e il polo degli Antipodi, si chiama la Zona Antartica: e così aviamo, che, e dove fiano le cinque Zone: delle quali le due ultime,

C105

TERZA.

cioè l'Artica e l'Antartica, si chiamano fredde, per lo esser lontane dal cammino del Sole: quella del mezzo, per la presenza del Sole, si chiama calda: l'altre due, per lo essere tra il freddo e il caldo, si chiamano temperate: di cui, quali s'abitino o nò, e per qual cagione, diremo più di sotto, se aremo tanto tempo. E perchè a questo proposito mi sovviene di una bellissima stanza di Lodovico Martelli, non voglio mancare di recitarlavi.

Delle cinque terrene parti, l'una:
Per qualied di cielo avvampa il foco;
Delle due streme, e fuor del ciel ciascuna,
Tal che'l ghiaccio abitar non lasca il loco;
E tra'l mezzo, e gli estremi ognun s'aduna;
Benchè scoperto il mar ne lasci poco,
A quel poco s'è dato, e non so come,
D'antica madre d'ogni cosa il nome.

Dichiarate le cinque Zone, resta che dichiariamo brevemente, e così alla grossa, e
quanto sa mestiero a questo Sonetto, che cosa sia la lunghezza e la larghezza del Cielo.
Dico dunque, che gli antichi non avendo scome si vedrà al suo luogo sa vera notizia dell'abitazione del mondo, pensarono scome si
vede in Tolomeo sche della terra non si abitasse per lo lungo, cioè da Occidente verso
Oriente più che la metà, cioè cento ottanta
gradi, la chiamarono la lunghezza, cominciando il primo grado dall'Isola chiamata Gades, e seguendo infino a cento ottanta di ma-

no in mano; onde tanto è a dire, esempi grazia, Firenze ha di lunghezza trentatrè gradi, quanto dire Firenze è lontana dal Ponente trentatrè gradi, e così tutte l'altre; ma quante miglia faccia in terra un grado di cielo, è molto vario: sebbene la comune oppenione è, che ad ogni grado di cielo rispondano in terra settecento stadi, i quali a otto stadi per miglio, fanno miglia ottantalette e mezzo .. Però ci riserberemo a favellarne più minutamente un' altra volta: basta ora sapere, che tutte le Città, che hanno un medesimo Meridiano, hanno una medefima lunghezza, cioè tanto è lontana l'una dall'Occidente, quanto l'altra. Onde tutte le Città, che sono discosto dall' Occidente meno che la metà della lunghezza, cioè novanta gradi, si chiamano occidentali, e quelle, che sono più lontane che novanta, si chiamano orientali, come è notissimo; e però passeremo alla larghezza. Sebbene nelle sigure speriche, ovvero ritonde, come è il cielo e la terra, per lo non avere esse nè dove comincino ne dove finiscano, non si può assegnare veramente ne lunghezza ne larghezza; nondimeno i Cosmografi, considerato che quella parte della terra, che essi credevano, che fola si abitasse, era più lunga da Oriente a Occidente, che da Mezzogiorno a Setrentrione, chiamarono la distanza, che è da una qualche Città all' Occidente, lunghezza, come s' è detto : e quella che è da Mezzogiorno a Set-

Settentrione, larghezza; onde quando si dice, per atto di esempio, che Firenze ha di larghezza quarantacre gradi , non vuole altro significare; fe non che Firenze e discosto dall' Equinoziale gradi quarantatre : E perchè il Zenitte, cioè quel punto, che è in ciclo sopra il capo nostro perpendicolarmente; cioè a linea retta ; ovvero a piombo, è sempre il polo dell' Orizonte; ne feguita a che tanto sia a dire, la larghezza di Bologna ovvero di Venezia, o di atria è quarantacinque gradi, quanto il polo si leva sopra Bologna gradi quarantacinque. E tutte quelle città, le quali sono sorro un medesimo paraltelo, hanno di necessità una medesima larghezza ; cioè sono lontane egualmente dall'Equinoziale ovvero dal polo, cioè hanno la medesima levazione; onde due luoghi possono bene avere una medesima, o lunghezza o larghezza; ma non già l'una e l'altra insieme . E così abbiamo veduto grossamente, che cosa sia Zona, e quante e dove siano: che sia lunghezza, e che sia larghezza; perche de climati favelleremo nella seconda parre: senza la cognizione delle quali cose non si poreva intendere questo primo Quadernario, e conseguentemente vedere quanta fosse così la dottrina, come la leggiadria di questo Poeta veramente maraviglioso, come potrà conoscere per se stesso ciascuno nella sposizione delle parole: alle quali è omai tempo, che noi venghiamo.

Pon

Pommi ove'l Sole occide i fiori e l'erba.

Volendo messer Francesco descrivere tutte le parti della terra, cominciando dalla larghezza, cioè dallo spazio contenuto tra l'un polo e l'altro, il quale si divide some s'è vedu-

to ] in cinque Zone, dice:

Pommi ove 'l Sole occide i fiori e l'erba. cioè nella Zona torrida, la quale distendendoss dall'un Tropico all'altro, nel mezzo de quali è l'equinoziale, viene ad occupare poco meno, che quarantasette gradi : e perchè il Sole discorre continuamente per lei, non uscendo mai di essa, non credevano gli antichi, che sotto essa per lo gran calore si potesse abitare. Il che essendo oggi manisestissimamente falso, è ripreso il Petrarca da molti; ma quanto a torto, lo vedremo nelle quistioni. Pommi. Credono alcuni, che questo Sonetto per cominciare da seconda persona, sosse indiritto a Sennuccio, altri a madonna Laura; altri ad Amore, ed altri ad altri; ma io per me penso, che il Petrarca, usando il costume de'Poeri, ponga la seconda persona per la terza, favellando generalmente: e non fenza arte cominciò dalla Zona del mezzo e maggiore, per passare alle due estreme e minori, dicendo con maravigliosa brevità.

O dove vince lui 'l ghiaccio e la neve.
cioè fotto la Zona artica ed antartica, fotto ambi i poli, alle quali non s'accostando mai
il Sole più, che quando è nel primo punto

del

del Cancro: e per conseguenza non vi avendo i suoi raggi sorza, per lo non essere perpendicolari ed a dirittura, non vi ha tanta possanza, che vinca e dissaccia il ghiaccio: e così viene ad essere inabitabile per lo eccessivo freddo: il che come sia vero, si vedrà di sotto.

Pommi ove è l'carro suo temprato e leve.

Significa con mirabile brevità le due Zone abitabili, cioè la nostra, che è tra il cerchio artico, ed il Tropico del Cancro: e quella degli antipodi tra il Tropico del Capricorno, ed il circolo antartico: le quali due sole, pensavano gli antichi, che si abitassero, essendo temperate, per lo essere tra il troppo caldo della Zona torrida, e il troppo freddo della Zona artica ed antartica; però disse temprato, favellando secondo i Poeti, che singono, che il Sole guidi un carro, tirato da quattro destrieri:

Onde questo medesimo Poeta disse nel Trionfo del tempo:

Quattro cavai con quanto studio como,

Pasco nell'Oceano, e spruno e sferzo!

E pur la fama d'un mortal non domo.

Leve. Alcuni interpretano leve, cioè veloce, alcuni leggiero, alcuni pulito: a noi pare, che sia quasi il medesimo, che temperato, ed infomma, che non ossenda nè noccia, in guisa che vi lasci, che non solo vi si posfa abitare, ma vi sia buona e comoda abitazione: sebbene in cielo non si trova ne leggerezza ne gravezza, nè alcuno altro accidente simile, onde il Sole, nè niuno altro pianeta, o stella fissa è ne grave, nè leggiero,
nè caldo sinè freddo, e così di sutte l'altre
passioni cotali; nondimeno i Poeti favellano
molte volte secondo gli essetti, che si veggono, o che pajono a volgari.

Et ovi è chi cel rende, a chi cel serba.

Avendo ne' tre versi di sopra descritto le cinque Zone, e la larghezza del cielo; descrive in questo quarto la lunghezza, e le due principali parti del cielo, dicendo: Ov' è chi cel rende, ci rende il Sole, cioè l'Oriente: e chi tel serba: cioè l'Occidente; cavato peravventura da Orazio, quando dice:

Alme Sol curro netido diem, que

E così abbiamo fornito la sposizione di questa prima parre, dalla quale noteremo il modo, che si debba tradurte e cavare nella nostra lingua dalla Latina; perchè non è dubbio, che non solo questo quadernario, ma turro il Sonetto su cavato da Orazio, quando nell'Ode, che comincia:

Pone me pigris ube nulla campis

Arbor aftiva recreatur aura,

Quod latus mundi nebule, malufque

Juppiter urget:

Pon

Pone sub curru nimium propinqui Solis in terra domibus negata, Dulce ridentem Lalagem amabo, Dulce laquentem.

E nondimeno non solo lascia quello, che non gli pareva a proposito, ma aggiughe ancora: e usando parole e locuzioni pure e Toscane, lo adorna con tantissori, e l'empie di tantissutti, che non pure supera Orazio a giudizio nostro, ma quasi esta natura. E come si può descrivere, anzi dipingere, o con maggiore arte e brevità, o con più belli e vaghi colori, tutte le parti, così del cieso come della terra, che si faccia in questi quattro versi il Petrarca? Non son questi così bei versi cosi propi, così puri, così dotti, vaghi, leggiadri e veri, ed insomma così artissiciosi e Poetici, come quelli di Virgilio nel primo sibro della Coltivazione?

Quinque tenens calum zona, quarum una co-

Semper Sole rubens, & torrida semper ab igni: Quain circum extreme dextra levaque trabuntur;

Cerulea glacie concreta, atque imbribus atris.

Has inter, medianque, due mortalibus agris

Munere concessa divum, & via sesta per ambas

Obliquus qua se signorum verteres ordo.

O come quegli altri di Ovidio , anzi molto più?

Utque dua dentra celum, totidemque finistra

Parte secant zona, quinta est ardentior illis; Sic onus inclusum numero distinxit codem Cura Dei, totidemque plaga tellure premuntur, Quarum que media est, non est habitabilis astu: Nix tegit alta duas, totidem inter utramque locavit

Temperiemque dedit mista cum frigore stamma. Ma venghiamo, che n'è ben tempo, ed è passato omai, alla seconda parce, la quale insieme con tutto il restante del Sonetto, sarà breve ed agevolissima, mediante le cose dichiarate di sopra.

Pommi in umil fortuna, od in superba:
Al dolce aere sereno, al fosco e greve.
Pommi alla notte, al di lungo, ed al breve:

Alla matura etate, ed all' acerba.

Questo accidente, ovvero passione, chiamata con convenientissimo nome Amore, è senza alcun dubbio fra tutti gli affetti umani la più possente, e quella, che maggiori e più maravigliosi effetti produca, che niun'altra; entrando non solo negli altissimi e ricchi palagi, ma ancora nelle bassissime e povere case : e faccendosi sentire, non solo nelle popolatissime città, e sotto sereno e sanissimo cielo; ma ancora ne' disertissimi campi, e sotto pestilenzioso e gravissimo aere: e questo non pure di giorno, ma eziandio tutte le notti: e così negli attempati, come ne' giovani . E sebbene tutte queste cose insieme, e ciascuna di per se possono molto, non tanto a scemare l'amore quan-

quanto a toglierlo, come si disse di sopra, del tutto: nondimeno i veri e perfetti amatori; de' quali fu uno il Petrarca, anzi il primo e con più chiara lampa, mai ne per alcuna di queste cose, nè per tutte non si mutano: Il che dimostra leggiadramente il Poeta in questo secondo quadernario, dicendo: Pomnii in umil fortuna; cioè in istato basso e povero; che così fignifica alenna volta questo nome fortuna, tanto nel Toscano, quanto nel Latino: Od in superba, cioè in grande e ricco stato; perche, come ne insegna Aristotile nel secondo libro della Rettorica, i ricchi ed i grandi sono quelli, che fono superbi, e vogliono sopraffare gli altri : e benchè umile e superbo non siano propriamente contrarj, quanto alla voce e parola; fono però contrarj, quanto al fignificato e al sentimento. Ed ancorche il Petrarca non ponga tra niuno di questi contrari ed eccessi, che egli pone in questo Sonetto, la mediocrità, ovvero il mezzo; nondimeno dobbiamo intenderlo in tutti; perche, dove fono i due estremi, è necessario, che sia ancora il mezzo; conciossiachè tra la fortuna umile e la superba si ritrova di necessità la mediocre: e così in tutte l'altre cose naturali di questa maniera. 'a gar phone as elauge contu

Intendono alcuni per lo dolce aere fereno, il giorno: e per lo fosco e greve, la notte: il che non pare, che sia vero, come dimostra

il verso seguente. Piglieremo dunque il dolce aere sereno, per quei paesi, dove è l'aria buona e temperata: e per lo fosse greve, quegli, dove è l'aria cattiva e pestilente; sappiendo ognuno, quanto sia grande la disferenza dell'aria di una qualche regione a quella di un'altra: e quanto ciò importi a molte cose; onde altro è a fare la state a Fiesole, come disse il Boccaccio, e altro a Sinigaglia. E per questo disse ancora leggiadrissimamente Catullo:

Prater quam iste tuus moribunda a sede Pisauri

Hospes inaurata pallidir statua.

Pommi alla noste, al di lungo, ed al breve. Come tutti coloro, i quali hanno il Zenitte loro nel cerchio dell' Equinoziale, cioè, che abitano fotto l' Equinoziale a piombo, hanno il loro dì artifiziale, cioè da che si leva il Sole a che si posa, eguale alla loro notte artifiziale, cioè da che si corca il Sole, a che nasce; perchè ciascuno di loro è dodici ore, essendo il di naturale, cioè il di e la notte insieme ventiquattro. Gosì tutti coloro, i quali abitano fuori di esso, hanno il di e la notte, o maggiore o minore di dodici: ore; e come la minor notte dell' anno a noi, la quale è intorno gli ventuno di Giugno; è, si può dire, eguale al minor dì, che è circa li ventidue di Dicembre: così la maggiore è eguale al maggiore: la qual cosa sa ognuno, che è così; ma ognuno non sa la cagione. Onde Vergilio, la cui opera è uno specchio di tutte le TERZA.

virtù, e di tutte le scienze, fra l'altre cose, che egli fa dire a Jopa in su la lira, mentre che Dido ed Enea erano a mensa, è questa:

Quid tantum Oceano properent se tingere Soles Hyberni, vel que tardis mora nostibus obstet.

cioè:

Perche tanto di verno affrette il Sole Tuffarsi in l'onde: e che indugio alle notti Tarde s'opponga.

E il non meno dorto, che santo Boezio, disse nella quinta Oda del primo libro; con non minor gravità che dottrina, favellando al Rettore dell'universo.

Tu frondistue frigore bruma
Stringis lucem breviore mora:
Tu cum fervida venerit astas,
Agileis nostis dividis boras,
Tua vis varium temperat annum.

Cioè, secondo la traduzione di Messer Benedetto Varchi, nominato da me con quell'onore e riverenza, che non pure da me, il quale ogni cosa da mi riconosco, se gli debbe, ma da tutti i dotti e virtuosi.

Ts, quando sfa sfrondar la bruma i boschi,

Al più stridente algore,

Tarde le notti , e i di veloci fai:

Poi, quando i caldi rai

Fendou la terra, i'dl lungbir, ma l'ore

Della notte breviffime sen vanno:

E di vero, come a chi non fa più oltra, pare

quasi

quasi impossibile, che si ritrovino di quelli, i quali abbiano il loro di naturale di un anno intero; cioè abbiano il di artificiale di sei mesi, e la notte artificiale di sei altri : dimanierache il Sole non vada mai loro sotto in sei mesi continui, nè mai si levi loro negli altri sei mesi; così è agevolissimo a chi sa, che l'Orizonte di quegli, che abitano fotto il polo, è il medesimo, che l'equinoziale. Onde, mentre che il Sole va per gli sei segni Boreali, mai non muore loro : e mentre è negli altri sei Australi, mai loro non nasce. Le cagioni delle quali cose, affinchè da ciascuno agevolmente intendere si possano, dobbiamo sapere, che il Sole, quando fi parte dal primo punto del Capricorno, infino che egli arriva al primo punto del Cancro, fa, non già per fuo movimento proprio, il quale è da Occidente a Oriente, ma per lo movimento del primo cielo, dal quale egli è volontariamente tirato: fa, dico, cento ottantadue cerchi, o piuttosto spire, cioè cerchi, che non si congiungono insieme in un medesimo punto: e tra questi cento ottantadue sono il Tropico del Capricorno, l' Equinoziale, e il Tropico del Cancro: e altrettanti, o piuttosto questi medesimi, fa il Sole, quando partendosi dal primo punto del Cancro per la Libra, arriva infino al primo punto del Capricorno: e questi si chiamano i cerchi de' giorni naturali. E perchè le parti di cotali cerchi, le quali sono sopra l'Ori-

l'Orizonte, si chiamano gli archi de i di naturali: e quelle, che sono sotto l'Orizonte si chiamano gli archi delle notti naturali; i giorni e le notti fono o minori o maggiori, fecondochè detti archi fono maggiori o minori. E perchè nella spera retta, cioè quando nessuno de' duoi poli s' innalza più dell' altro, come hanno coloro, che fono fotto l' Equinoziale, l'Orizonte divide tutti detti cerchi in due parti uguali; quinci è, che sotto l'Equinoziale è sempre l' Equinozio; cioè tanto sono lunghe le notti, quanto i dì; ma fuora dell' Equinoziale sempre i di sono ineguali alle notti: perchè quantopiù, si abita verso il polo, tanto i di sono maggiori la state, e conseguentemente le notti minori : e il verno per lo contrario, quanto fono minori i giorni, tanto le notti sono maggiori. E così avviene, che quanto abbiamo maggior larghezza, cioè quantopiù ci discostiamo dall' Equinoziale, tanto abbiamo i di più lunghi; onde chi ha il di di un mese, chi di due, chi di tre, e così infino a fei, come verrebbe a chi abitasse precisamente sotto il polo". Le cagioni della varierà, che fanno i giorni nel crescere e nello scemare, sono due : l'obliquità, ovvero tortezza del Zodiaco: e la tortezza, ovvero 'obliquità 'dell' Orizonte; perchè febbene ogni giorno artifiziale, o breve o lungo che sia, vengono fuori sei segni, e gli altri sei la notte; nondimeno un segno pena or più ora

82 ora meno a nascere, secondochè nasce o diritto o torto; onde sebbene ciascuna ora nascono quindici gradi dell' Equinoziale, non però ne nascono quindici del Zodiaco, ma ora meno, e talvolta più ; intendendo-nondell' ore antiche, che erano diluguali, ma delle nostre, le quali non si variano mai, avendo noi altri più artifiziosi orivoli, che i Romani e i Greci non avevano. Onde è da notare, che gli Astrologi e Colmografi antichi divisero tutta la terra abitata, non folo nelle Zone, come s' è veduto ma in sette climati, chiamando clima, che in Greco yng dire scala, tanto spazio di terra, in quanto fi varia l' orivolo sensibilmente. E perche esti credevano, che fotto l' Equinoziale non fi abitaffe, ne quivi vicino, e così lotto il circolo Artico; cominciarono il primo clima non forto l'Equinoziale, dove è il giorno di dodici ore; ma più qua verso il nostro polo, dove il maggior di dell' anno è dodici ore, e tre quarti : il mezzo del qual clima è dove il maggior di è tredici ore. Il fine, il quale è il principio del secondo clima, è dave il maggior di è di tredici ore e un quarto: nel principio del qual clima il polo si leva dodi ci gradi, e tre quarti, cioè quarantacinque minuti, dividendosi ogni grado in sessanta minuti : nel mezzo si leva sedici gradi, nel sine venti. Lo spazio del qual clima sono quattrocento miglia : e fi chiama questo clima die

Meroe, cioè per Meror, perchè il mezzo passa per la Città chiamata Meroe; come il secondo,, il quale contiene anche esso miglia quattrocento, si chiama per Siene : il terzo, che è di larghezza trecentocinquanta miglia, per Alefsandria: il quarto, che ne ha trecento, per Rodi : il quinto , che è largo dugento cinquantacinque miglia, per Roma: il sesto, che è dugento dodici miglia, per Boristene : il settimo, che è cento ottantacinque, per Rifeis: nel fine del quale il maggior di è sedici ore e un quarto, e il polo si leva sopra l'Orizonte settanta gradi e mezzo, ovvero trenta minuti E questo, che è bene l'ul-. timo clima, fecondo gli antichi, ma nou già secondo i moderni, che essendo iti più oltra, hanno aggiunto più larghezza, e conseguentemente più climi, che negli antichi, come hanno anco farro della lunghezza. Ma infino a qui voglio, che basti aver favellato

Alla matura etate, od alla acerba:

de climi

Benche l' erà dell' nomo si possa dividere in molte parti, come e notissimo a ciascuno; nondimeno il Poeta la divide qui nella più breve, che si possa, cioè in due, pigliando la traslazione da frutti, i quali sono o acerbi o maturi . Ma venghiamo alla terza parte; nella quale faremo brevissimi, come ancora nella quarta, per non essere lunghi dove non fa di meffiero . . . buildin e ,

Pom-

Pommi in Cielo, ad in terra, od in abifo: \\
In alto poggio, in valle ima e palustre: \\
Libero spirto, od a' suoi membri affiso....

Certa cosa è, che di tutti quattro gli Elementi, due sono quelli, ne' quali si può abitare e vivere. L'acqua per gli animali aquatici, e la terra per tutti gli altri, sebbene Plinio racconta di certi animaluzzi, che nascono e vivono nel suoco, onde il Petrarca nell'altissimo Sonetto, che comincia:

Siccome eterna vita è veder Dio.

disse: .

E se non fosse il suo suggir si ratto;

Più non dimanderei; che se alcun vive
Sol d'odore, e tal sama sede acquista:
Alcun d'acqua o di soco il gusto, e'i tatto
Acquetan, cose d'ogni dolzor prive;
Io, perchè non della nostra alma vista,?

E di tutti gli animali solo l' uomo rimane vivo dopo la morte; onde è necessarissimo, che per tacere ora del Purgatorio, benchè si potrebbe peravventura comprendere sotto il nome d'abisso, vada o nel Paradiso o nell'abisso; le quali cose volendo significare il Petrarca, brevemente disse: Pommi in Cielo, cioè nel Paradiso tra l'anime beate. Od in terra: dice generalmente, ed in un nome solo quello, che aveva di sopra diviso spezialmente in più parti. Od in abisso. Egli non è dubbio, che questo nome abisso significa propriamente grandissima e prosondissima moltitudine d'acqua,

qua: nel qual fignificato l' usò il medefimo Poeta, quando disse nel Sonerto:

Conobbi quanto il Ciel gli ocohi m' aperse. Onde quanto io di lei parlai, nè scrissi, Ch'or per lodi anzia Dio pregbi mi rende,

Fu breve stilla d'infiniti abissi:

Ma si piglia ancora per luoghi bassi ed oscu-

E quei begli accibi, cha i cuor fanno smalti,
Possenti a rischiarare abisso e notti.

E conseguentemente per l'Inferno, come si
vede chiaramente nella Canzone:

Amor se vuoi ch' io torni al giogo antico.

E s'egli è ver, che tha possanza sia Nel Ciek sì grande, come si ragiona, E nell'abisso; perchè quì tra noi, Quel che tu vali, e puoi,

Oredo, che il senta ogni gentil persona.

Dove si vede, che egli fece la medesima divisione, che in questo luogo. Onde non pare vero quello, che alcuni dicono, che il Petrarca intendesse in questo luogo del tre elementi, se non facesse menzione del quarto, cioè del suoco, per dinotare, che gli amanti yivono sempre in esso. La quale considerazione è giudicata non solo suora del naturale, ma quasi ridicola.

Discende in questo verso il Poeta più al particolare, che si possa, essendo tutto l'abitaPrima ch' io torni a voi lucenti stelle,

Octorni giù nell'amorofa selva. Od a' suoi membri affiso ; cloe vivo : e si riferifce a quelle di fopra interna : e disse membri, cioè membras, onde altrove :11

Dove le membra fanno all' alma velo. ed altrove: The faction of a public to

In alcun marmo, ove di spirto viva Sia la mia carne, che può ftar feco anco. Pommi con fama ofcura, o con illustre; Sard qual fui: vivro, com io fon viffo,

Continuando il mio fospir trilustre.

In questa ultima parte, nella quale si contiene quasi tutta la persezione, avendo il Per trarca usato quella signea, che i Retori chia mano Repetizione, col replicare fei volte que fta. voce Pommi , con non minore officacie; che leggiadria, conchiude, che fempre fara verso madonna Ladra per l'innanzi quello che egli era stato per l'addierro : e sempte viverà, come egli era vissuco, continuando di amarla fempre, come aveva di già fatto quindici anni ; onde dice Pommi con fama ofcura; cioè non conofciues la qual cola non à alEaltro, che vivere morto, o essere morto vivo; ancorache Plutarco, uomo non men grave che dotto, fa un dialogo, intitolato Aaτεβιόσας: cioè vivi, dimanierache niuno sappia mai, che tu sii vistuto. O con illustre, chiaro e famigerato: il che, come ognun sa, gli avvenne felicissimamente; ma non già da quella parte, onde fi credette egli, cioè dall'opere sue Latine, e massimamente dall'Affrica, onde fu coronato, ma dalle Toscane; benchè ancora di questo teneva maggior conto, che non pensano forse alcuni; onde disse oltra molti altri luoghi:

Questo arder mio, di che vi cal si poco, E'i voftri onori in me rime diffusi,

Ne porian infiammar forse ancor mille. Ch' io veggio net pensier, dolce mio foco;

Fredda una lingua, e duoi begli occhi chinfi

Rimaner dopo noi pien di faville. Saro qual fui: vivro come io son visto. Ambedue queste cose signisseano il medesimo, ma per maggiore espressione, come usano

Poeti soventemente.

Continuando il mio sospir trilustre. Questo nome lustro significa appresso i Latini quello, che apprello i Greci Olimpiade, cioè lo spazio di quattro anni: perche come ogni quattro anni forniti si celebravano in Grecia gli spettacoli a Giove Olimpico, ovvero in Olimpia; così in Roma si rivedevano, e scrivevano l'entrate de cittadini; onde trilustro, cioè

cioè di tre lustri, significa quindici anni; perchè fornito il quarto, entra il quinto; onde disse altrove:

Un lauro verde, una gentil colonna,

Ouindici l'una, e l'altro diciotto anni

Portato ho sempre, e giammai non mi scinsi: E altrove favellando degl' occhi di madonna Laura, disse nel Sonetto

Non veggio ove scampar mi possa mai.

Risplendon st., ch' al quintodecimo anno, M' abbaglian più, ch' al primo giorno assai.

E'così (Dio concedente) abbiamo la sposizione di questo Sonetto fornita; nella quale dopo la divisione di tutto l'universo in due parti principali, abbiamo i dieci cerchi del cielo, prima i sei maggiori, poscia i quattro minori dichiarato. Dopo i quali si favello non solo delle cinque Zone, ma ancora, che fosse la lunghezza e larghezza del cielo, e conseguentemente delle città: la quale larghezza fu divisa dagl'antichi (i quali non credevano, che si abitasse di tutto il mondo più che la quarta parte, e quella non tutta) in, setteclimati, secondo la lunghezza de giorni: dopo le quali cose l'animo nostro era, nobilisfimi ascoltatori, di disputare ordinatamente nell'una parte e nell'altra, e finalmente risolvere queste cinque quistioni

Prima, se sotto l'Equinoziale si può abitare Seconda, se sorto i Tropici si può abi-

TERZA.

comoda abitazione, o sotto i Tropici, o sotto l'Equinoziale. Quarta, se sotto i poli si può abitare. Quinta, ed ultima, sotto qual Zona, anzi precisamente sotto qual Clima sia

la migliore abitazione di tutte l'altre.

Sotto le quali disputazioni conosce ciascuno, che si comprende tutto quello, che appartiene all'abitazione di tutto il mondo: il
che era l'intendimento nostro. Ma per non
infastidire più lungamente le cortesse vostre,
essendo l'ora passata di buona pezza, ci riserberemo a un'altra volta, non solo ringraziandole della benigna, e attenta udienza loro,
pregandole, che mi scussione e perdonino; ma
eziandio, che (avendo dubitazione alcuna nelle cose dette da me, per l'avere io lasciate
molte cose per brevità) si degnino di volerle
conferire con esso meco, il quale altro dilerto, che imparare non pruovo. E quì sia il
fine di questa presente Lezione.

## LEZIONE QUARTA DI LELIO BONSI

La seconda sopra il Sonetto del Petrarca, che comincia:

Pommi ove 'l Sole occide i fiori, e l'erba.

Letta da lui pubblicamente nell' Accademia Fiorentina il 13. di Novembre 1550.



ebbene l'intelletto umano, il quale è la più nobile parte, o piuttosto virtù dell'anima nostra, può (secondo la sentenza de più celebrati Filososi) per l'imperfezione sua, rispetto all'anime de cieli, e a quel-

le menti divine, intendere tutte quante le cose, così sempiterne, come mortali; surono però anticamente, ed ancora oggi sono di
[quel-

quelli, Magnifico e nobiliffimo Confolo, dotrissimi ed umanissimi Accademici, e voi tutti ingegnosissimi e benignissimi ascoltatori"; i quali credettero e credono, che di niuna fi posta la verirà indubitatamente sapere: most fi peravventura, prima dal conofcere, che nui na oppenione pud ne tanto firana immaginarfir ne così lontana dal vero, la quale non fia stara da alcuno de Filosofanti, o trovata cou me bella, o approvata per vera. Por, perche moltissime volte, non solamente i Filosofi de diverie scuole e regioni, si veggiono intorno una qualche dubitazione, differenti tra loro, e l' uno all'altro contrar; ma quegli and cora, il che è di maggior maraviglia degno, i quali d'una stessa patria sono, e di una set? ta medesima; anzi avviene bene spesso [ la qual cofa pare fconvenevole del tutto 7 che alcuno e, non pure da rutti gli altri ; ma eziandio da fe medefimo dilcordante. Aggiul gness a queste cose, che non solo ne minori; ma ancora nel Principe di turti i Filosofi Ec cid fu Ariffotile ] si trovano errori manifestile fimi Le quali ragioni con non poche altre; che addurre fi potrebbero, fecero già crelle re a molti, ed ancora fanno , che di nessuna cola si potesse veramente certezza avere. Ora quella oppenione, nobilishimi e giudizionisi mi ascoltatori, tuttoche paja agli nomini volgari contenere in fe alcuna cola di verifiniile; è nondimeno appresso tutti i migliori,

92

così apertissimamente falsa, come grandissimamente dannosa. Perciocche, oltrache ne toglie l'obietto dell'intelletto specolativo, il quale è il Vero, come quello dell' attivo è il. Bene ; ella ne priva ancora le creature razionali, cioè essi uomini [ a cui servono tutte le cose, che dentro il cerchio della Luna si contengono I dell'ultimo tine, e della propria perfezione-loro; la quale in altro non consiste, secondo i Peripatetici, che in conoscere e contemplare le sostanze astratte, cioè l'intelligenze, e massimamente la prima, cioè Dio ottimo e grandissimo. Ma che più? essa medesima implicando contradizione, come i Loici dicono, cioè contenendo cose repugnanti e contrarie, le quali insieme stare non possono, distrugge se stessa, cloè prova essere vero quello, che ella vuol mostrare essere falso; perchè se sosse vero, che niuna cosa [come dicono essi I non si potesse sapere ; egli non si potrebbe anco sapere quello, che eglina, come saputo, affermano; cioè che niuna cosa sapere si potesse : e così contradicono questi tali non solamente alla verità, ma a. se medesimi ancora. Laonde, lasciatigli dall'una delle parti, diremo, che delle cole, alcune sono cotanto chiare ed agevoli per loro medesime, che ciascuno le conosce ed intende per se stesso, in guisa che niuno di sana mente le negherebbe giammai : alcune altre cotanto scure e difficili, che senza lungo o temtempo o studio comprendere ed apparare non si possono: ed i modi d'apparare e comprendere queste così dubbiose ed incerte, sono ( per tacere al presente delle revelazioni e de' sogni) tre, senza più; o per autorità, o per ragione, o per esperienza. La prima delle quali, cioè l'autorità; la quale non è altro, che la fentenza, ovvero parere di uno o più uomini, i quali o fiano veramente, o fiano reputati per intendenti, ancorchè appresso molti sia gravissima", pe saccia indubitata seede e testimonianza:, come: si vede nella Rettorica, ed in alcune altre artire facultà, e spezialmente nella scienza delle Leggi; nondimenoappresso i Filosofi è tanto leggiera e di così picciolo valore, che nulla più; conciossiacofachè essi non credono, se non a quelle cose, le quali sono, o dimostrate dalla ragione, o certificate dal senso. E' bene grandissimo dubbio, a quale si debba prestare maggior fede, quando discordano insieme, o al senso o alla ragiogione: e non ostante, che molti piglino la difesa della parte più onorevole l'cioè della ragione, allegando, fraggli altri efempi, che il Sole, il quale pare all'occhio così picciolo, è dimostrato dall'intelletto essere maggiore, che la terra non è, centofessantasei volte e più; la verità nondimeno frandalla parre contra ria, cioè dal fenso: e coloro, che altramente credono, mostrano male, che sappiano, che nessuna cosa può comprendere nè cavere

l'intelletto, la quale porta da alcuno descinque sentimenti, e somministrata non gli sia: e che mai non arebbero gli Astrologi la vera grandezza trovata del Sole; se da esse sentimenta, o da cosa, che dalle sentimenta proceduta fosse, cavata non l'avessero. Al senso dunque, al senso senza alcun dubbio, uditori nobilissimi, e non ad altro dobbiamo principalmente tutto quello, che in tutte, così arti, come scienze, sappiamo, o di buono o di vero: ed allora finalmente fono le ragioni dell'intelletto: indubitabili, e da dovere essere fermissimamente credute; quando elleno colle cose stesse, mediante la sperienza, la quale sola è la vera maestra, e la certissima pruqva di tutti i discorsi, s'affrontano e fi conformano. La qual cosa, comecchè ella sia assai nota per se medesima; tuttavia diverrà moltopiù chiara, anzi si farà manifestissima nella resoluzione di quelle cinque quistioni dell'abitazione del mondo, proposte da noi nell'ultima lezione nostra sopra il sonetro:

Pommi ove'l Sole oscide i fiori, e l'erba. E per la brevità del tempo, lasciate non pure indecise, ma non tocche, le quali essendo non meno varie e malagevoli, che dilettevoli e prosittose, abbiamo preso oggi, per osservare gli ordinamenti di questa nostra sionitissima ed onoratissima Accademia a dovere disputare pro e contra, come allora promettemmo, se non altro, certo lealissimamente, e

con

QUARTA

con quell'ordine ed agevolezza, che conceduti ne faranno maggiori, ingegnandoci, che dove mancano la dottrina ed il giudizio [delle quali due cose, nessuna può in questa mia età cadere ] sopperiscano lo studio e la diligenza; benchè le cose, che jo debbo in questa odierna Lezione raccontarvi, sono cavate tutte, non tanto dagl'inchiostri degli uomini morti, quanto dalle voci delle persone vive, che inseguate me l'hanno: alle quali voglio, che ne sappiano il buon grado, e non a me, tutti coloro, che frutto alcuno o diletto ne traessero giammai. Ma se in tutte le cose, quantunque picciole e chiare, si dee l'secondo il santilsimo ammaestramento del divinissimo Platone] invocare, ancora da coloro che fanno, l' ajutorio divino; che si dee fare in questa, la quale è grandissima, e più di tutte l'altre dubbiosa? e dame, il quale, quando bene sapessi mille volte tutto quello, che può sapersi negl'anni miei, dal che però fono lontanissimo, come ciascuno sa , saperrei nondimeno pochissimo, o piuttosto niente. Colui dunque, dal quale solo, come da larghissimo, e perpetuo fonte di tutti i beni procede ogni verità, tanto si degni di concederni della sua grazia, che io possa, non voglio dir, soddisfare pienamente al debito mio, ma solo non dispiacere del tutto a me stesso: E voi discretissimi e cortesissimi ascoltatori, vogliate vi prego, quella medesima udienza in questo giorno prestarmi, che l'altre volte, non mio merito, ma s'vostra merce l'benignissima, ed attentissima prestata mi avere. Le cinque quistioni, le quali lo intendo disputa-

re oggi, sono queste.

Prima, se sorto l'Equinoziale si può abitare Seconda, se sorto i Tropici. Terza, dove sia men rea ovvero più comoda abitazione, o sorto i Tropici, o sorto l'Equinoziale.
Quarta, se si può abitare sorto i poli. Quinta ed ultima, sorto qual Zona, anzi precisamente sorto qual clima appunto sia la migliore abitazione di tutte l'altre.

Nelle quali disputazioni; come si comprende tutto quello, che può dubitarsi d'intorno all'abitazione del mondo; così niuna se ne può intendere senza la cognizione di quelle cose, che da me surono a questo sine piuttosto leggermente tocche nella Lezione preterita, che diligentemente dichiarate: le quali presupponendo ora tutte, non le replicheremo altramente; ma solo dichiareremo tre cose, non meno necessarie, che utili, e ciò sono.

Prima, che intendiamo per abitarsi, ovvero essere abitabile. Seconda, onde nasca e
quante siano le cagioni del caldo. Terza ed
ultima, qual fosse l'oppenione degli antichi
d'intorno all'abitazione del mondo.

Quanto alla prima, debbiamo fapere, che essendo l'uomo composto de' quattro elemen-

ti,

ti, o piattosto delle virtù elementari, cioè caldo, freddo, fecco, ed umido, che si chiamano le quattro qualità prime, così da' medici, come da' Filosofi: nel temperamento è buona disposizione delle quali, come consiste la complessione, la sanità, e finalmente la vita nostra; così nel distemperamento e cattiva disposizione di esse consiste la malattia, e finalmente la morte: la qual complessione, temperatura, e fanità sì da molte altre cofe, sì massimamente dall'ambiento, come dicono i medici; cioè dal luogo, che ne circonda (e questo non è altro, che l'aria) si guasta e corrompe: dobbiamo sapere, dico, che come il troppo caldo ne potrebbe tanto risolvere, che n'anciderebbe; così un freddo eccessivo tanto condensare ne potrebbe, che sarebbe il somigliante. E perciò tutti quei luoghi, ne' quali l'aria è tanto o calda o fredda, che gli uomini vivere non vi possono, si chiamano inabitabili : dico segnatamente uomini; perchè avendo noi la più nobile e più perfetta complessione e corporatura; che nessuno altro animale, anzi che trovare si possa; abbiamo bisogno non solo di più cose a conservarla, ma ancora di più nobili e più perfette. Onde in molte regioni, così caldissine, come freddissime, possono vivere molti animali o terrestri o aquatici, nelle quali gli uomini non viverebbero: e queste ancora chiamiamo inabitabili in questa disputa; perche intendia-

mo di trattare di quelle abitazioni, nelle quali possono vivere gli uomini e non le siere. E ancora da notare, che molti luoghi fono abitati non solo dalle bestie, ma ancora dagli uomini, i quali nondimeno chiamiamo al presente inabitati . E questi sono tutti quelli, i quali o s'abitano difagiatamente a gram pena, convenendo stare o sempre per le speionche, rispetto al troppo caldo, o nelle stufe continuamente per non morir di freddo: o quegli, ne' quali non si può abitare di continuo ; ma è necessario o di verno o di state mutare paese, a guisa che le rondini fanno. Onde è da notare ( e questo s' avvertisca bene, perchè è stato cagione a infiniti di molti e grandissimi errori ) che quando noi domandiamo, verbigrazia, se sotto l'equinoziale si può abitare, noi intendiamo, se ciò si può fare, quando il Sole è appunto nel Zenitte loro, dimanierachè i raggi solari caggiano perpendicolarmente,, cioè a dirittura, fopra il capo loro. Il che avviene in quel sito due volte l'anno, ne' duoi equinozi, cioè nel primo punto del Montone, e della Libra: il che è oggi circa i dieci giorni di Marzo, e circa i quattordici di Settembre; altramente non farebbe molte volte dubbio nessuno. Perchè chi non sa, che quando il Sole è nel Cancro, egli è più discosto dall'equinoziale, che da noi? Onde se qui s'abita; moltopiù può abitarsi quivi . E per dare un esempio più chiaro, e che non abbia dubbio

QUUARTA.

bio nessuno, chi farà tanto poco esercitato ne principi d'Astrologia, il quale nou sappia, che quando il Sole è nel Tropico del Capricorno, forto ilo Tropico del Cancro si può agiatissimamente abitare? conciossiache dall'un Tropico all' altro fiano di lontananza almeno quarantafette gradi ; quanto è lontano da noi il Sole presso la fine di Febbrajo, o nel principio di Marzo. E fe alcuno dicesse, molti hanno pure dubitato, se sotto i Tropici si può abitare, anzi detto che no; figrisponde, che si dee intendere, che quando il Sole è nel Zenitte loro, e non molto lontano, e non quando egli è remotissimo. E chi ha inteso altramente, non folo ha errato egli , ma fatto ancora, che gli altri errino: E diqui è forza, che fia na+ to, che molti, i quali nelle maravigliose e felicissime navigazioni di Portogallo e di Spagna fono iti nel mondo nuovo, hanno trovato una medesima regione, ora più temperata ; e quando meno DE come ra chi avea le matematiche famigliari era agevolissimo-il saperne la cagione cicon agli altri pareva gran maraviglia. E ben vero, che a voler giudicare il temperamento di qualfivoglia regione o paele, per esperienza è necessario di abitarvi almeno. per un anno intiero icil che la maggior parte di loro ne' più luoghi non han fatto, e però non hanno postuto darne certezza vera, anzi si sono: ingannati molto: non altramente quali che, fe, alcuno venuto nell'Italia di Luglio, e di Luglio G 2 To be

glio partitofi, credesse che in Italia sosse sempre caldo grandissimo Ed il medesimo si potrebbe dire del verno; se non che tra i Tropici non è sreddo mai E così abbiamo quelto, che vogliamo significare, quando diciamo alcun paese essere abitabile o no.

Quanto alla seconda cosa, cioè onde nasca, e quante siano le cagioni del caldo solare; dobbiamo fapere, che l'essere scome n'infegna il singolarissimo Pico, chiamato meritamente Fenice, nel primo libro del dottissimo comento sopra le canzone di Amore di Girolamo Beninvieni ] è di tre manière; causale, formale é participato : verbigrazia, per istare inello esempio di quello, di che abbiamo a parlare, il caldo ha il fuo effere causale nel Sole; perchè il Sole essenzialmente e di sua natura non inè caldo nè freddo; non si trovando in tutto il cielo nessuna delle quattro qualità prime; ma è bene cogione del caldo, il quale ha Pessere suo formale nelifuoco; perche il fuoco formalmente e per fua effenza è caldo :: Tutte l'altre cose ; che sono calde e non sono calde, ne virtualmente come il Sole, ne naturalmente come il fuoco, sono calde per participazione : e così l'effere del caldo partecipato si trova ne'legni, ne' ferri, ed in tutte l'altre cose riscaldate o dal Sole o dal fuoco; noi in queste quistioni non favelliamo. di quel caldo, che viene dal fuoco formalmente; ma di quello, che virtualmente procede dal Sole, ed ha l'essere suo partecipato nell' aria, e in noi, i quali fiamo da lui rifcaldati. Onde è da sapere, che il proprio del Sole non èriscaldare, ma illuminare; ma perchè il lume genera alcun calore, quinci è che il Sole, non come caldo, ma come lucido e luminoso riscalda; ma tanto poco, che è quasi insensibile. La cagione dunque vera e propria del caldo non sono i raggi del Sole semplicemente, ma i raggi del Sole reflessi e ripiegati . Onde se il Sole entrasse [ per atto di esempio ] per una finestra di alcun palazzo; e uscisse dirittamente per un'altra, egli s co> me mostra la sperienza] non riscalderebbe, o pochissimo; ma se trovesse un muro o altro intoppo, nel quale percotendo, e non potendo più oltra passare, si ripiegasse e tornasse indietro, allora fenza alcun dubbio, riscalderebbe tutta la stanza. E così è manifesto, che il Sole, non come Sole assolutamente, ma come Sole riflesso e ripiegato, riscalda. E perchè dette rissessioni e ripiegamenti possono essere più e meno diritti; quinci è, che i calori possono essere più e meno grandi. La qual cosa affinche più agevolmente s' intenda, dobbiamo notare, che il raggio dell'incidenza [ come dicono i prospettivi ] cioè quel raggio, che procede dal corpo folare, ovvero luminoso, sempre si ripiega e riflette in quel medesimo modo, cioè con quegli angoli stelfi, co' quali cade; dimanierachè il raggio del-G 3

la reflessione, e quello dell'incidenza, sono sempre eguali, cioè hanno i medesimi angoli-Onde se il Sole entrando per questa finestra, e percotendo nel mezzo di questa stanza; cagionasse da questa parce angoli acuti; egli riflettendoss; cagionerebbe medesimamente dall'altra parte angoli acuti: e se ortusi, ottusi, perchè s' come s' è detto I quale è il raggio dell'incidenza, tale è quello della riflessione, nè più nè meno. Il che si vede ancora in una palla, o in qualunque altra cosa tonda, battuta in un piano, perchè sempre ritorna a'medefimi angoli appunto; onde chi balza una palla dirittamente, ella gli torna in mano; ma chi la balza per lo traverso, ella tanto si discosta, nel ricornare, dalla mano, che la balzò, quanto porta l'angolo, che ella fece nel percuotere in terra. E questo è quello, che volle significare il grande e magnifico Poeta Dante, quando nel XV. Cauto del Purgatorio diffe :

Come quando dall' acqua o dallo specchio Salta lo raggio all' opposica parte, Salendo su per lo modo parecchio, A quel, che scende, e tanto si diparte Dal cader della pietra, in ugual tratta; Siccome mostra esperienza ed arte.

Il qual luogo è tanto difficile per la malagevolezza della materia, che nessuno di tanti suoi dottissimi Spositori, l'ha [che io sappia] inteso. Il che dico solumente, perchè non si

ma-

maravigli alcuno, se queste cose essendo scurissime, non sono da me aperte in modo, che ciascuno intendere le possa. Ma tornando alla materia nostra, dico; che se il raggio del Sole cade sopra una qualche cosa, dimanierachè egli solamente la tocchi e passi via senza penetraria o ripercuotersi, come sa una linea la circonferenza di un cerchio; cotal raggio fi chiama contingente: e questo non riscalda, o riscalda pochifsimo. Onde avviene, che la matrina quando si leva il Sole, ancorchè sia di mezzo Luglio, non si sente caldo: e così medesimamente la sera quando va sotto. Perchè in cotali tempi i raggi sono contingenti, cioè toccano la superficie della terra, e passano. E per questa medesima cagione coloro, i quali abitassero sotto i poli, non sentirebbero caldo nessuno, quando il Sole è nell' Ariete o nella Libra; perchè i raggi passerebbero, toccando solamente la terra senza ristettersi. Ma quando il Sole cade in guisa sonra la terra, che egli percuotendo in essa, e non potendola penegrare, si riflette, questo può accadere in due modi; perciocchè o egli la percuote dirittamente; onde per la ragione detta di sopra, si ristette ancora dirittamente : e allora cotal raggio si chiama diritto ovvero perpendicolare: e questo non può accadere, se non quando il centro del Sole è nel Zenitte appunto, cioè sopra il capo a piombo di chicchessia: o egli la percuote tortamente, dimanie104

rachè gli angoli della reflessione non sono retti, ma obliqui, cioè o acuti o ottusi, e cotal raggio si chiama obliquo ovvero torto. Onde è da sapere, che come il raggio contingente non cagiona, si può dire caldo nessuno; così il diritto lo cagiona grandissimo, e quasi intollerabile. Il raggio obliquo, come è nel mezzo del contingente e del perpendicolare; così produce caldo mediocre, cioè non tanto picciolo, quanto il contingente, nè tanto quanto il diritto. E' ben vero, che come egli può essere più e meno acuto, così cagiona più e meno caldo. Onde maggior caldo sentiamo noi, quando il Sole è, verbigrazia, in Gemini o nel Cancro, che quando egli è nell' Ariete o nel Tauro; perchè i raggi allora fono più obliqui, e conseguentemente fanno gli angoli più ottufi o meno acuti, che quando è nel Cancro o ne' Gemini. E brevemente quanto gli angoli fono più acuti, tanto il caldo è fempre maggiore. Forse perchè gli angoli acuti comprendono minore spazio, e per conseguenza manco d'aria, che gli occusi non fanno: o perchè ciascuna virtù, quanto è più unita; tanto è più possente: o pure, che così sia di loro natura propria, come si vede ne'raggi retti, i quali riflettendosi in se stessi, e in se medesimi ritornando, sono cocentissimi; ma questi non possono accadere a niuna abitazione, la quale sia fuori de' Tropici : e per queste cagioni proviamo più caldo a mezzo giorno, che la mattina

QUARTA:

tina o la sera non facciamo. E così abbiamo, che la propria e principal cagione del caldo è la dirittezza de' raggi perpendicolari del Sole, i quali quantopiù dirittamente si ripiegano, tanto sono cagione di caldo maggiore e più veemente: la quale riflessione però viene perdendosi e raffreddandosi, per dir così, di mano in mano più, tantochè ella non arriva alla seconda regione dell' aria, nella quale si generano le pioggie e le nevi e l'altre impressioni fredde: e questo mostra ancora, che il Sole non riscalda da se, e per sua natura, perchè riscalderebbe prima la seconda regione, la quale è sempre fredda, che l'ultima, cioè l'aere, nel quale viviamo, conciossiachè gli agenti naturali operano prima e maggior mente nelle parti propinque, che nelle rimote, come si vede nel fuoco, il quale non potrebbe riscaldare noi, se prima non riscaldasse l'aria, che è nel mezzo. E questa medesimamente è la cagione, perchè ordinariamente ne'monti è più fresco, o manco caldo, che ne' piani; perchè, oltrachè v' orezza quasi sempre, i raggi della reflessione o non v'arrivano, come accaderebbe ne'monti altissimi, o vi giungono più larghi e più aperti, e insomma ad angoli più ottusi, ovvero meno acuti, e conseguentemente meno caldi: dove nelle valli avviene tutto il contrario; perchè i raggi si rissettono molte volte in un'altra maniera, che le tre raccontate di sopra, cioè

in un punto, non altramente quafi, che veggiamo negli specchi concavi: il qual modo di rislessione è tanto possente, che egli genera fuoco, come in detti specchi si vede, che accendono le cose più secche: il che farebberoancora le guastade piene d'acqua, per quelle ragioni, che n' infegnano i prospettivi. E chi allegasse, che i monti sono molte volte caldi, e le valli freschissime; non creda, come alcuni, ciò avvenire, perchè quelli sono più vicini al cielo, e queste più rimote; ma o per venti, come s'è detto, o per acque o per ombre, o per gli siti o per altre qualità o disposizioni : le quali cose rutte insieme, e ciascuna di per se possono molte volte tanto, che i luoghi, i quali parrebbero, che ragionevolmente tanto caldi dovessero essere, che non si potessero abitare, sono, come di sorto si vedrà, temperatissimi: e però si noti bene questo, e si tenga a mente. Ma venghiamo all'altre cagioni del caldo del Sole, tra le quali la prima, che pongono, è la propinquità; onde è de sapere, che il Sole volgendosi insieme col suo Epiciclo, si trova alcuna volta nel più alto punto di esso, il quale è chiamato dagli Aftrologi auge, che non è altro, che quel punto, che è più lontano dalla terra: alcuna volta si trova nel punto più basso, chiamato da medesimi l'apposito, cioè il contrario dell'auge, il quale è quel punto, che è più vicino alla terra: ed alcune volte nel mezzo di que-

QUARTA. questi due punti, cioè tra l'auge e il suo opposito, che da i medesimi si chiamano longitudini medie. E perchè l'auge si trova oggi nel secondo del Cancro; ne viene, che l'opposito suo sia nel principio del Capricorno. Del che seguita, che il Sole è più vicino alla terra, quando egli è nel Tropico del Capricorno, che quando si trova in quello del Cancro. B per questa cagione dicono, come vedremo di fotto, che fotto il Tropico del Cancro il calore è meno intenfo, che fotto quello del Capricorno . Ma chi vorrà confiderare bene questa ragione, vedrà (contro l'oppenione di tutti coloro, che di questa materia hanno trattato) che ella è di pochissimo o piuttosto di niun valore; perchè, secondo i Filosofi, è più che impossibile, che alcuno de' cieli o de' pianeti, che in essi cieli sono portati, possa più una volta appressarsi alla terra, che un'altra. E però niegano essi, che si diano i cerchi eccentrici, cioè che abbiano il lor centro fuori del centro del mondo: e così niegano gli Epicicli, come cosa contra la natura stessa : Ma quando bene, per falvare le apparenze, cioè per rendere la ragione di tutre le cose, che appajono ne cieli, bilognasse concedere gli eccentrici e gli epicicli ( come pare , che faccia il grande Arabo Avertoe, a cui non riuscì da vecchio, quello che da giovane aveva sperato, che riuscire gli dovesse ) non per que sto ancora gioverebbe melto la vicinanza del SaSole, cioè l'essere egli più presso alla terra; perchè quella proposizione, che dice, che quanto gli agenti sono più vicini, più gagliardamente operano, s' intendo negli agenti naturali, come si vede nel fuoco, o nel Sole, il quale opera virtualmente, e non habifogno di moto; perchè tutte le illuminazioni si fanno subito e senza tempo; onde tostochè apparisce mezzo fuori dell' Oriente, s'illumina non prima una parte, che un' altra, ma tutto l'Emispero, o vogliamo dire mezza la palla, cioè cento ottanta gradi, e qualche cosa più, per l'essere il Sole illuminante maggiore, che la terra illuminata; subitamente e in un tratto. E se alcuno dicesse, quanto il corpo luminoso è più vicino, tanto, secondo i prospettivi, illumina meglio e riscalda più; si risponde, che il caldo, che nasce dall' illuminazione, rispettoa quello, che si fa mediante la rissessione, è debile e poco e quasi niente, come si disse di sopra: e quando pure foste assai, non parrebbe, che questa differenza si doveste fare solamente sotto il Tropico del Capricorno, per la picciolezza della terra, rispetro alla grandezza del cielo; dimanierache considerate queste ragioni, se non ciascuna di per se, almeno tutte insieme, si conchiude, che della pressezza; per dir così, e vicinanza del Sole alla terra, si debbe tenere poco o nessun conto. Il che si conferma, perchè di Giugno, quando il Sole essendo nel-

nell'auge è più rimoto da noi, che possa esfere, fono caldi grandissimi: e di Gennajo, che egli è, secondo loro, bassissimo, grandissimi freddi La terza cagione è la mora, cioè l'indugio e il badamento; che fa il Sole sopra il Zenitte o quivi vicino; perchè riscaldando il Sole più o meno, secondochè egli è più o meno presso al Zenitte ; quanto più lungamente starà nel Zenitte, o quivi all'intorno; tanto maggiormente riscalderà : e così pel contrario, quantopiù tosto si partirà, tanto riscalderà meno Esse alcuno dicesse, il Sole illuminando subito non ricerca tempo; rispondiamo, che quanto all'illuminare, è verifsimo; ma quanto al riscaldare no, illuminando, come si disse poco fa, per sua natura propria; cioè colla moltiplicazione de' raggi folamente, ma non già così riscaldando; perchè oltra la moltiplicazione de' raggi, si ricerca la ristessione: Dobbiamo dunque mandare alla memoria, che tantopiù riscalda il Sole, quanto egli più bada sopra il Zenitre o all'intorno del che segue, che sorto i Tropici sia maggior caldo, per questa cagione, che sotto l' Equinoziale non è; perche correndo il Sole per lo suo movimento proprio sotto la linea ecclittica, sempre il sito e la positura del Zodiaco porta, che come sotto l'Equinoziale è la più veloce declinazione, eil più tosto piegamento del Sole, che possa essere ; così sotto i Tropici large colouiste de la colouiste de la colour -11174

ovvero folfizj., sia il più pigro e la più tarda. La qual cosa si può conoscere ancora manifestamente, per l'accrescimento de' giorni arrificiali: conciossiacosache così nell' uno come nell'altro Equinozio si vede la differenza dell'unidiall'altro, essendo il seguente semipre dell'antecedente nella Primavera maggio: re, e nell'Autunno minore; infino all' uno o all'altra Solftizio; ne' quali pare, che il Sole stia in un medesimo duogo sermo y donde anco prefero il nome fee confeguentemente non pare, che i di nè crescano, nè scemino, La quarta cagione è l'indugio e la tardanza; che fa il Sole sopra l'Orizonte, cioè la lune ghezza de i di artifiziali seperchè non è dubbio che quanto il di è maggiore, tanto sta il Sole più sopra la terra, e per conseguenza riscalda più. E questa è la cagione ancora; perchè forto i Tropici è maggior caldo, che sotto l'Equinoziale; conciossache sotto l'Equinoziale il di è sempre eguale alla notte, come ne dimostra il nome, cioè dodici ore: é in ogni altro luogo è maggiore il di la State, che la notte non è . Ba queste cagioni potremmo ridurre, perchè è maggior caldo dopo mezzo di due o tre ore, che due o tre ore innanzi mezzo dì, anzi nel meriggio stefso, non ostanteche il Sole sia tanto lontano o diritto nell'un luogo, quanto nell'altro: e similmente, petchè sentiamo maggior caldo ordinariamente nella fine di Luglio, o nel prin-

principio di Agosto, che di Giugno, ancorchè il Sole ne sia più vicino ovvero più sopra il capo di Giugno, che di Luglio la quale non è altro, se non perchè il Sole trova già riscaldata la terra da raggi de i di precedenti; onde non è dubbio , che molto giovi o noccia al maggiore o minor caldo mla grandezza o picciolezza de giorni. La qual cosa però si debbe intendere sanamente, cioè quando vi si aggiunge la causa principale, cioè le restesfioni de raggi : altramente fa poco o niente; perchè non è dubbio alcuno, che chi abitafse sotto i poli, averebbe il suo giorno artisiziale di sei mesi: e nondimeno non sentirebbe mai caldo, per la ragione, che si disse di sopra. A queste quattro aggiungono alcuni la quinta cagione, cioè la velocità del moto del Sole, dicendo, che quanto egli fi muove più velocemente, tanto produce il caldo magu giore : il perchè secondo questa ragione sotto l'Equinoziale sarebbe più eccessivo caldo, che in altro luogo alcuno; conciossiache quivi il movimento del Sole sia velocissimo , facendo nel medefimo tempo maggior volta, e circondando più spaziosa superficienche altrove. E se alcuno dubitasse, dicendo; come? non è il movimento del Sole uguale e sempre uniforme? si risponde di sì; ma che questo avviene per la natura del moto circolare delle cose speriche, come si vede in una ruota di mulino, nella quale col medefimo moto fi

muove e ad un tempo medesimo la superficie di sopra, quantunque grandissima, che quella parte, la quale è presso al mezzo, che è picciolissima: e questo volle dottamente, come suole significare Dante quando disse nell'ottavo Canto del Purgatorio:

Gli occhi miei gbiotti andavan pure al cielo, :
Pur là, dove le stelle son più tarde,

Siccome ruota più presso allo stelo.

Ma questa ragione pare a me, che fosse indegna di chi la trovò e addusse; perchè sebbene il moto riscalda, non fa ciò, se non per accidente, disgregando ed associigliando l'aria; ma quando bene riscaldasse per se, il movimento del cielo non aggiunge, come si provanelle meteore, alla terra, ma finisce nelle cime e sommità de più alti monti: e però di questa ragione non favelleremo più al presente; perciocchè sotto i poli non è sì eccessivo freddo, perchè il cielo vi si muova tardissimo; ma perchè i raggi del Sole, essendo contingenti, non si rislettono: La sesta ed ultima cagione, secondo gli Astrologi, sono l'influenze: nella qual cosa, come in molte altre, sono discordi da' Filosofi; perchè, secondo i Peripatetici, il cielo non opera in queste cose sotrane, se non con due strumenti, cioè mediante il lume, e mediante il movimento. E perchè, secondo i medesimi, tutte le stelle sono luminose, o poco o assai; niuna di loro è, non dico fredda, ma che possa effe-

Fig. T by Googl

essere cagione di freddo, se non per accidente, cioè riscaldando meno: dove gli Astrologi affermano, che moltissime stelle e pianeti, come Saturno, stano freddi: il che si dee intendere, non che siano freddi di loro natura, ma virtualmente, cioè siano cagione di freddo, in queste cose inferiori, come, secondo loro, il lume della Luna: il quale però, secondo Aristotile, è caldo; dando per esempio, che le notti, quando la Luna è piena, sono più calde; onde nasce ancora, che i granchi, ed altri animali somiglianti sono più pieni. Ma qual fia più vera di queste due oppenioni, non s'appartiene nè a me nè a questo tempo determinare : basta,, che se fosse vera l'oppenione degli Astrologi, sotto l' Equinoziale sarebbe la più temperata abitazione, in quanto a questa parte, di tutto il mondo; conciossiache quello sia il più natural sito di tutti gli altri; perciocchè essendo quivi, e non altrove, la spera retta, discostandosi da' poli egualmente, ne segue, che solamente quivi si muova il cielo diritto; onde tutti i pianeti, tutte le stelle; e qualunque punto del cielo nasce quivi, e va sotto. Del che seguita, che nessuna parte del cielo si ritrovi, nella quale tutta la virtù del cielo possa influire: e quelle parti, che influiscono ancora altrove, quivi maggiormente nondimeno e meglio influiscono. E questo è, che volle divinamente, come fa sempre, il nostro maraviglioso Dante, . OH . v it 40 . 2 '

LEZIONE quando disse nel primo Canto del Paradiso: Surge a' mortali per diverse fori

La lucerna del mondo; ma da quella Che quattro cerchi giugne con tre craci, Con miglior corfo, e con migliore stella Esce congiunta; e la mondana cera

Più a suo modo tempera e suggella.

E così abbiamo, che fei fono quelle cagioni, per le quali pud il Sole generare caldo in queste cose di quaggiù. La moltiplicazione de raggi infieme colla riflessione. La propinquità ovvero pressezza del Sole. La dimora sopra il Zenitte - La dimora sopra l' Orizonte, ovvero la lunghezza del giorno. La velocità e tardezza del moto, e l'influenza: delle quali, tre sono o falle o dubbie, come abbiamo veduto: e dell' altre tre , due fono piurtosto concagioni, che cagioni (che così chiama Aristotile quelle, the non fono cagioni principali, ma o organice, cioè strumentatie: o disponenti o ajutanti, ed infommatutte le cagioni secondarie) del che è manifesto, che folo la diritrezza de razzi perpendicolari è la vera è propria e principalissima cagione del caldo folare, colla debita di mora però, non fi facendo operazione nessuna corporate in uno istante, e senza il debito spazio. Ma tempo è, che trapassiamo omai alla terza ed ultima cosa; cioè raccontare, quali furono l'oppenioni, così de' Filosofi ed Astrologi, come de' Poeti ed altri autori antichi, intorno tutta l'abieazione di tutto il mondo. Clau-

Claudio Tolomeo, a cui [per lo effere egli stato Principe, così degli Astrologi, conie de' Geometri ] pare, che debbia non solamente la terra, ma eziandio il cielo, lasciò scritto non meno ingenuamente, che con giudizio, nel quinto capitolo del primo libro della fua Co-Imográfia, che quanto al fito ed abitazione del mondo, si doveva credere sempre a' più giovani, o vogliamo dire moderni; cioè a coloro, i quali di tempo in tempo venivano: volendo mostrare, che ciò più colla lunghezza del tempo, ecolla esperienza stessa, che con altro, apparare e sapere si poteva. La cui sentenza, quanto fosse non meno vera, che prudente, si può di quì agevolmente conoscere; che tutti, così gli Aftrologi, come i Cosmografi, quanto maggior tempo dopo lui furono, tantopiù tosi nelle cose della terra, come in quelle del cielo alla verità s'accostarono, e massimamente nelle abitazioni del mondo: come dimostrarono apertamente l'oppenioni, così varie, come falle, prima degli antichi, e poi de' più moderni di mano in mano: le quali raccontetemo più brevemente, e con maggior chiarezza, che saperremo. Dobbiamo dunque sapere, che molti, dividendo il mondo, cioè tutta la terra in quartro parti uguali, mediante l'Equinoziale, e l'uno de'duoi coluri, dimanierachè ciascuna quarta veniva ad esser per lunghezza la metà della palla, cioè cento ottanta gradi: e per lunghezza il quarto, cioè

novanta, dissero, che una sola, e non più, di queste quarte si abitava, cioè questa nostra Sertentrionale, la quale è tra il circolo Artico e'l Tropico del Cancro : ed anco questa una non st abitava tutta; perche sebbene s come mostra Tolomeo] s'abita per la lunghezza, cioè dall' Occidente verso l'Oriente tutta, cioè cento ottanta gradi, non però si abita tutta per la larghezza, cioè dall' Equinoziale al polo; credendo essi, che non solo tutta la Zona torrida, e tutto il circolo Artico non si abitaffe, che fono tra ambedue quarantafette gradi in circa; ma nè ancora quivi vicino, tantochè di novanta gradi se n' abitano (.fecondo costoro) meno che quaranta: e di questi, quando bene fussino quaranta, ne occupano i monti, le folitudini ovvero deserti, e i mari buona parte; tantochè, secondo Albategno Astrologo di gran nome, di tutto il mondo non si abita se non la duodecima parte. E secondo questa oppenione favellò Severino Boezio presso al fine del secondo libro, come può vedere ciascuno per se medesimo: e similmente Marco Tullio nel fogno di Scipione, come mostra lungamente Macrobio : e Dante ancora volle mostrare il medesimo, quando disse nel ventiduesimo Canto del Paradiso:

Col viso ritornai per tutte quante

Le sette Spere, e vidi questo globo,

Tal ch' io sorrist del suo vil sembiante.

Onde poco di sotto l'agguaglia a un'aja ben pic-

cio-

ciola, dicendo s

L'ajuola, che ci fa tanto feroci, Volgendom' io, con gl'eterni Gemelli, Tutta m'apparve da'colli alle foci.

Ma perchè questa oppenione non solo non è vera, ma nè ancora verifimile, non volendo, che delle cinque Zone s'abiti, non dico una fola, ma assai meno che la metà, ancorchè il dottissimo Cardinale Cameracense nella duodecima quistione, e il grandissimo Filosofo e Teologo Ruberto Linconiense, la difendino ed approvino, passeremo a quella oppenione, la quale fu comune quasi a tutti gli antichi, così Filosofi e Teologi, come Astrologi e Cosmografi: e non meno a tutti i Poeti di tutte le lingue, i quali credettero, che delle cinque Zone, due sole fussono abitate, la nostra Settentrionale ovveto Boreale, posta nel mezzo del troppo freddo dell' Artica, e dell' eccessivo caldo della Torrida: e l'altra meridionale ovvero Australe, posta tra il troppo caldo della Torrida, e l'eccessivo freddo dell'Antartica. Dell'altre tre, le due estreme Artica ed Antartica, dissero che per lo troppo freddo erano inabitabili, e la Torrida del mezzo per lo troppo calore. E di questa credenza furono anticamente tra' Greci non solo Talete e Pittagora, ma Ipparco ancora. Artemidoro, Possidonio, Eratostene, Strabone e molti altri, e tra questi il maggiore di tutti gli altri Aristotile, dopo il quale pare, che H 3

fe non si debbano, certo si postano scusare tutti gli altri, come surono tra' Latini Plinio, Pomponio Mela, Marzian Cappella, Macrobio e molti altri, e quel che è più maraviglioso, Tolomeo in alcun luogo, come di sotto al suo luogo si vedrà. I Poeti medessimamente, la cui autorità non è da dovere essere disprezzata, tennero la medesima oppenione, come oltra i versi allegati da me nella prima Lezione si vede, oltra Lucrezio, e Marco Manilio, per questi leggiadrissimi versi di Tibullo nella prima Elegia del quarto libro.

Et quinque in parteis totus disponitur orbis, Atque due gelido vastantur frigore semper, Illic & densa tellus absconditur umbra, Et nulla incepto perlabitur unda liquore: Sed durata riget densam in glaciemque, nivemque;

Quippe ibi non umquam Titan superegerit ortus;

At media est Phæbi semper subjecta calori. Non ostante, che Virgilio mostrò prima di sapere, che sotto il Tropico del Cancro si abitasse, quando nella terza Egloga, intendendo della Città di Siene, disse:

Die quibus in terris, & eris mihi magnus

Apollo,

Treis pateat cali spatium non amplius ulnas. Poi di dubitare, quando nell' opera grande cantò:

Audist, & si quem tellus extreme refuso Sub-

Quatuor in medio dirimit plaga Solis iniqui. La qual cosa fece ancora il Petrarca, prima quando diffe:

E le tenebre nostre altrui fanno alba. Poi mostrando di dubitarne, dicendo in quella artifiziofissima Canzone delle comparazioni.

E che'l di nostro vola,

A gente, che di là forse l'aspetta. Dante aucora pare, che in alcuni luoghi accenni, che l'altro Emispero si abiti: e nondimeno fa dire a Ulisse in quella sua divina Orazione a'compagni:

De' vostri sensi, ch' è del rimanente? Non vogliate negar l'esperienza

Diretro al Sol del mondo fenza gente. volendo mostrare, che non era abitato. Ma perchè anco questa oppenione non è vera, passeremo alla terza, la quale vuole, che non solamente le due Zone sopraddette, ma ancora tutta la Torrida, e massimamente sotto l' Equinoziale, sia abitata: della quale oppenione dicono, che fu prima Avicenna, e poi Alberto per soprannome Magno: benche noi mostreremo ciò essere stato prima accennato antichissimamente da Omero, padre di tutti, non solo Poeti, ma Filosofi, sotto la finzione dell'orto d' Alcinoo: e poi spressamente dichiarato da Diodoro Ciciliano nella navigazione di un mercante, chiamato Jambolo, oltra la naviga-

H 4

zione di Annone Cartaginese, il quale uscendo dallo stretto di Gibilterra, anticamente le colonne d'Ercole, circondò tutta la costa d'Affrica. La quarta ed ultima oppenione crede. che non folo le tre Zone del mezzo si possono abitare; ma eziandio le due estreme, e così tutte e cinque, e per conseguenza tutto il mondo. E questo voglio, che basti aver detto intorno le tre cose da me promesse: senza la dichiarazione delle quali, come era impofsibile intendere alcune delle quistioni proposte; così in essa saranno agevolissime rutte. Perchè sebbene io ho, nobilissimi e ingegnosissimi uditori, alcune cose lasciate indietro. veggendo che l'ora era tarda: ed alcune abbreviate, per arrecare minor noja all' umanissime cortesie vostre; nondimeno nella Lezione seguente, che sarà (Dio concedendoloci) là prima volta, che in questo luogo si leggerà, cioè oggi a quindici giorni, tutte si faranno chiarissime, insieme con molte altre, a dette cinque quistioni appartenenti : nelle quali si vedià, quale di queste oppenioni sia vera, e quale no: e per che, o ragioni, o autorità, o sperienze approvare o riprovare si possono tutte quante. E qui ringraziando umilmente, prima l'infinita benignità del Datore di tutte le grazie, e poi la grandissima umanità e sofferenza vostra, fo fine.

ica e

L E-



## LEZIONE QUINTA DI LELIO BONSI

La terza ed ultima sopra il Sonetto, che comincia.

Pommi ove 'l Sole occide i fiori e l'erba.

Lesta da lui pubblicamente nell' Accademia Fiorentina il 20. di Novembre 1550.



RANDE obbligo veramente, anzi grandissimo, e piuttosto insinito, debbono gli uomini a coloro avere, Illustrissimo Principe, e nobilissimo Consolo, ingegnosissimi Accademici, e voi tutti discretissimi ascoltatori,

i quali per l'altrui, o piacere o utilità, le propie fatiche, e gli loro danni medesimi non curando, altro non cercano, che o diletto, o prenacque (stimo io) che in quegli antichi fecoli, quanto più rozzi de nostri, tantopiù grati e migliori, non pur Cerere e Bacco, questi per lo avere il vino, e quella biade ritrovato, furono Dii chiamati; ma Ercole ancora, e tutti coloro, i quali, perchè gli altri riposassero, travagliaro essi, meritarono divini onori-E che altro possiamo noi credere o dobbiamo, che volessero i Poeti significare, così i Greci, come i Latini, quando con tanto studio Enca celebravano, Achille, Ulisse, e gli altri Semidei? Ma per tacere al presente d'infiniti altri Eroi, e venire a quello, che più al proponimento nostro si confà; da quanti scrittori, in quante lingue, per quanti modi, e finalmente con quante e quali lodi fu innalzato Giansonne, per lo essere egli il primo stato, il quale colla nave chiamata Argo, osò di folcare il mare? Non canto di lui così altamente non folo Orfeo il divino, ed Apollo appresso i Greci; ma eziandio oltra Valerio Flacco appresso i Latini, il quale ne tessè lungo e lodevole Poema, l'ingegnosissimo Ovidio, e molti altri? Ma più leggiadramente di tutti il dottissimo Catullo, cominciando quel suo divino Epitalamio sopra le nozze di Peleo, padre di Achille e di Tetide sua madre, con questi non meno dolci e piacevoli versi, che dotti ed cleganti.

Peligeo quondam prognata vertice pinus

Di-

QUINTA.

Dicuntur liquidas Neptuni nasse per undas Phasidos ad sustus, & sines Acetaos, Cum lesti juvenes Argiva robora pubis, Auratam optantes Colchis avertere pellem, Aust sunt vada salsa cita decurrere puppi, Carulea verrentes abiegnis aquora palmis.

I quali noi, affinche ciascuno posta almeno il fumo vedere di tanto splendore, abbiamo nella favella nostra in cotal guisa tradotti, quasi

di parola a parola.

Gli arbori nati giù nel monte Pelio,
Pe' liquidi cristalli di Nettunno,
Si dice, che notaro al siume Fasso,
Quando la scelta gioventù de' Greci,
Per torne a Colco l' aurata pelle,
Ebbe ardimento con veloce nave
Correr l'acque salate, e con gli abeti
Spazzar l'onde cilestre a' confin d' Eta.

Dalle quali cose si può agevolmente conoscere, quanto esser lodati doverebbero, ed insino al cielo con eterne lode portati tutti coloro, i quali (sono già più di cinquanta anni
passati) non curando nè infiniti e grandissimi pericoli, nè innumerabili e indicibili disagi, osarono suori della credenza di tutti gli antichi,
e contra l'oppenione quasi di tutti i moderni,
non pure trapassare Abila e Calpe, chiamato
oggi lo stretto di Gibilterra, dove Ercole segnò già i suoi riguardi; ma eziandio tanto oltra con incredibile industria e tanto ardire navigando varcare, che scoperte nuove genti,
ri-

ritrovati nuovi paesi, e finalmente circondata tutta la palla intorno, acquistarono un nuovo mondo, non meno ampio, nè meno ricco, anzi moltopiù e grande ed abbondante, e di certo più quieto e più felice, che il nostro non è. Tra' quali non picciola parte di gloria, anzi grandissima debbono i Fiorentini uomini senza alcun dubbio riportarne : e tra questi principalmente Amerigo Vespucci, il quale cinque anni dopo Cristofano Colombo Genovese, cioè nel MCCCCXCVII. scoperse primo quella grandissima parte del mondo nuovo, che dal suo nome meritamente Ameriga si ch.ama, la quale quasi tutta giace oltra l'Equinoziale, verso il polo Austrino. Dietro costoro seguirono molti altri di varie nazioni, e maisimaniente Spagnuoli, prima di Portogallo, e poi di Castiglia, e due altri Cittadini nostri, Andrea Corfali, nel MDXV. e Giovanni da Verrazzano nel MDXII. e prima di costoro nel MDIII. Giovanni da Empoli, per tacere di quelli, i quali ancora fono non pur vivi (la buona mercè di Dio) ma in Firenze, anzi in questo luogo stesso, a' quali tutti insieme, e a ciascuno di per se, debbono non poco tutti coloro, che delle belle e coraggiose opere si dilettano. E non è dubbio nessuno, che senza la sperienza di questi nuovi Giansonni, o piuttosto Ulissi, mai non si farebbe la verità saputa di quelle cinque quistioni, che io, secondo la promessione mia, intendo

col

col nome del Signore, e buona licenza vostra, disputare oggi. La qual cosa tanto farò io, e più volentieri, e con sicurezza maggiore, quanto veggio di dover farla nel gratissimo cospetto, e gravissima presenza di voi Illustrissimo ed Eccellentissimo Signor mio, Principe nostro; perciocchè quanto mi ssida dall' uno de' lati, e mi spaventa la debolezza dell' ingegno, e picciolezza del sapere mio; tanto e più mi affida dall'altro, e mi assicura, parendomi, in voi rimirando, l'immagine stessa vedere non solo del volto, ma dell'animo ancora d'amenduni magnanimi genitori vostri, la grandezza della molta benignità e cortesia di V. E. la quale degnando oggi la seconda volta di onorare personalmente, non vo' dire me, che nulla sono, ma bene questa Accademia fioritissima, che nel faustissimo giorno del felicissimo nascimento vostro cominciò, n' ha ciascuno apertamente dimostrato, quanto ella desideri, non pure, che viva e si conservi, ma si avanzi ed accresca. Del che non solo io umilissimo e divotissimo servo vostro, ma tutti questi nobilissimi e dottissimi Accademici a V. E. infinito obbligo perpetualmente ne fentiranno.

Se sosto la linea Equinoziale si può abitare. Per meglio intendere il titolo e' termini di questa prima quistione, nella quale consiste quasi tutta la difficultà di questa materia, e si contengono, si può dire, tutte l'altre; dobbia-4 1 Mar

LEZIONE 126

mo sapere, che la Zona Torrida, essendo compresa dal Tropico del Cancro, verso il nostro polo, e da quello del Capricorno, verso il polo degli Antipodi, ha nel mezzo appunto la linea Equinoziale, la quale divide precisamente tutta la palla, cioè tutto il cielo, e conleguentemente tutta la terra". Onde si conosce manifestamente, che ella è non solamente più lunga di tutte l' altre, ma eziandio più farga, essendo, dall' un Tropico all' altro, poco più o meno di gradi quarantasette: dove ambe le temperate non sono più, che intorno a quarantadue, e le due ultime circa ventitre e mezzo. E' ancora manifesto, che tutti coloro, i quali abitano dentro i Tropici, hanno le stagioni tutte doppie, cioè due verni e due stati, e così della primavera e dell'autunno (chiamando verno quando hanno minor caldo ) hanno medesimamente tutte l'ombre, che si possono avere, che sono cinque: perciocche la mattina quando il Sole si leva, gettano l'ombra verso Occidente: e la fera quando egli si corca, verso Oriente: in sul mezzo giorno, fe il Sole è ne' segni Settentrionali, fanno l'ombra verso mezzo dì; ma se è ne segni Australi, la gettano verso Settentrione : e se fosse ne punti Equinoziali, cioè nel principio dell' Ariete, o della Libra, non farebbero ombra nessuna, coprendogli il Sole perpendicolarmente: e così vengono ad avere l'ombre ora Occidentali, ora Orientali, ora Boreali, ora Au-

ne-

QUINTA.

strine, e talvolta perpendicolari. Stando queste cose così, si può dubitare in due modi generalmente e particolarmente : generalmente, fe sotto la Zona Torrida si abita: particolarmente in cinque modi. Prima, se si può abitare forto il Tropico del Cancro : poi, se sotto quello del Capricorno: poi, se forto l'Equinoziale appunto: poi, se tra quello spazio, il quale è tra il Tropico del Cancro e l' Equinoziale: ed ultimamente, se tra quello, il quale è tra l' Equinoziale e il Tropico del Capricorno : i quali luoghi contengono in tutto (dando ad ogni grado di cielo stadi serrecento, cide ottantafette miglia e mezzo) miglia quattromila cento dodici e mezzo. Noi per esfere più distinti, e conseguentemente intesi meglio, ne disputeremo particolarmente: e prima dubiteremo; se sotto la linea Equinoziale appunto, o quivi all'intorno, si può abitare, intendendo da uomini, e comodamente, come dichiarammo nella Lezione precedente: e perchè tutte le cose dubbie si manifestano, o per ragioni o per autorità; porremo prima l'autorità ; riferbando il senso e la sperienza da ulcimos e la como e la

E prima affermando la parte negativa disciamo, che gli antichi generalmente quafiturti, o Poeti o Afrologi o Cosmografico Pitolofi o Teologi che fostero, ebbero per fersito, che sotto l'Equinoziale non solo non a abla affe, ma che ancora per lo troppo intenso casilore,

lore, abitarvi non si potesse: i quali surono quasi da tutti gl'altri, che di tempo in tempo vennero, senza più oltra considerare, seguitati.

Siccome nuoce al gregge simplicetto:

La scorta sua, quand'ella esce di strada, Che tutta errando poi convien, che vada.

Ma per venire qui al particolare, Aristotile che meritamente si può chiamare Segretario della Natura, nel terzo libro delle Meteore al secondo capitolo, dice, che la Zona del mezzo è inabitabile per lo caldo, e le due ultime per lo freddo. Pomponio Mela, molto accorto e diligente scrittore, scrive nel principio del primo libro, che delle cinque Zone, le due ultime sono inabitabili per lo freddo, e quella del mezzo per lo caldo: poi nel terzo dice, che la Taprobane (la quale Isola si chiama oggi Sumatra, e passa quasi per tre gradi di là dall'Equinoziale) è abitata, ed è la prima parte dell' altro mondo, come testimonia Ipparco. Plinio medesimamente, a cui dee quasi in infinito la lingua Latina, nel secondo libro al capitolo settanta, dice, che il Cielo ha tre parti della terra tolto a' mortali, la Boreale e l'Australe per cagione del freddo: e quella del mezzo, per la quale cammina il Sole, essere abbruciata dal caldo, e perciò non potersi abitare: e pure il medesimo afferma nel vigesimo capitolo del sesto libro; che la Taprobane è abitatissima e e nel settimo Libro del

del fecondo capitolo dice (citando Artemidoro) che gli abitatori della Taprobane vivono lunghissima vita, e senza alcuna malattia, o dolore di corpo. Solino ancora, il quale fu chiamato scimia di Plinio, perchè tutto quello, ch'e' disse, tolse da lui, conferma le medesime cose. Ma quello, di che maggior conto si debbe tenere, è, che Tolomeo medesimo, pare che sia anco egli, come quasi tutti gli altri, contrario a se stesfo; perchè nel secondo dell' Almagesto al sesto capitolo dice, che se sotto la Torrida si abitasse, alcuno de'nostri sarebbe ito a loro, o alcuno de' loro venuto a noi : e nel secondo del Quidripartito dice, che v'abitano gli Etiopi, i quali sono neri rispetto all'incendio; che produce il Sole in quel luogo; benchè alcuni lo scusano dicendo, che egli nel primo luogo favella dell'abitazione al tutto buona, comoda e temperata: e nel secondo di quella, che non è tale; ma non vieta però, che non possano in alcun modo vivervi ancora gli uomini. Ma che diremo della Taprobane, posta da lui nella sua Geografia a tre gradi di larghezza verso l'altro polo, dove, come abbiamo detto, gli uomini vivono lunghissimo tempo, e sanissimi? Dalle quali cose si può conoscere, che gliantichi andarono piuttosto dietro le congietture, e seguitando l'un l'altro, che dietro la verità, e seguitando la sperienza; della quale non mancavano; perchè oltra Annone, e gli altri detti di so-

pra, Plinio nel secondo libro al capitolo sessanranove, allegando Cornelio Nipote, ferive che un certo chiamato Eudosso, fuggendo Latiro Re di Alessandria, uscito per lo seno ovvero golfo Arabico, navigò infino a Gade: e il medesimo racconta Pomponio Mela nel terzo libro : e Celio Antipatro, il quale fu molto tempo innanzi a Cornelio Nipote, scrisse di aver veduto uno, il quale era navigato, per cagione di mercanzie di Spagna, infino nell' Etiopia, la quale è quella stessa navigazione, che fanno oggi i Portoghesi, costeggiando tutta l'Affrica. Ma perchè le autorità sono di poco momento, passeremo alle ragioni, detto che aremo, che il Pico tra quelle sue novecento Conclusioni, pose ancora questa, che sotto l'Equinoziale non si poteva abitare: quanto veramente, si vedrà di fotto.

Quanto alle ragioni; pare a me, che le più gagliarde siano quelle due dimostrazioni, che pone Averrois nel secondo delle Meteore, nel capitolo de' venti: una dal poi, ovvero dall' effetto [che così le chiamano i Loici] e l'altra dal prima, ovvero dalla cagione. Quella dal poi è cotale, per agevolar-

le il più, che io so.

Egli si truova un luogo sotto il cielo, il quale è inabitabile per cagione del troppo freddo: e questo è sotto amendue i poli; dunque è necessario, che se ne trovi un altro, il quale sia inabitabile per lo troppo cal-

do,

do: e questo viene ad essere sotto l'Equinoziale. Che fotto i poli non si abiti per lo troppo freddo, si piglia come manifesto e confessato da tutti gli antichi: la conseguenza, cioè che sia necessario, che se ne trovi uno inabitabile, per lo troppo caldo, si prova, perchè altramente tutto il mondo si distruggerebbe; conciossiachè ogni volta, che tra gli quattro elementi non sia la debita proporzione, ma che uno avanzi l' altro, come se il freddo avanzasse il caldo, o il caldo il freddo se così dell'altre due qualità prime ] il mondo non può conservarsi, ma rovinerebbe di necessità. Ma che il mondo manchi, è impossibile, secondo i Filosofi; dunque è impossibile, che l'uno elemento avanzi l'altro; dunque è necessario, che trovandosi un luogo inabitato pel freddo, se ne trovi uno ancora inabitato pel caldo. E che questo sia sorto l' Equinoziale, si prova così: Quelle parti, che sono più lontane e rimote dal Sole, sono più fredde: e queste sono le parti fotto i poli; dunque quelle, che sono più propinque al Sole e più vicine, sono calde: e questa è sotto l'Equinoziale; dunque sotto l' Equinoziale non si può abitare. Puossi questa ragione confermare in cotal maniera: Qualunque volta nelle cose della natura si trova l'uno de'contrari, egli è sorza ancora, che l'altro si ritrovi; perchè altramente il mondo, come si disse teste, verrebbe a mançare. Ora egli si trova una regione tanto

fredda, che abitare non si può; dunque è di necessità, che se ne trovi ancora una tanto calda, che abitare non si possa. Ma quella è la più lontana dal Sole; dunque questa è la più vicina; dunque sotto l'Equinoziale non si può abitare.

La seconda dimostrazione, la quale è tanto più degna della prima p quanto è più nobile la cagione dell' effetto, procede così. Quel luogo, sopra il quale il cielo si muove più tardo, e donde il Sole è più lontano, è più freddo di tutti gli altri: e questo è sotto i poli; dunque quello, sopra il quale il cielo si muove più veloce, e dove il Sole è più vicino, farà più caldo di tutti gli altri: e questo è sotto l'Equinoziale; dunque, come forto i poli non si abita per lo eccessivo freddo, così sotto l'Equinoziale non si abita per lo eccessivo caldo. Il quale sillogismo si può in questo modo confermare: Dove i raggi del Sole sono più diritti, quivi è il caldo maggiore; ma fotto l'Equinoziale fono dirittissimi; dunque v'è il caldo grandissimo; dunque non vi si può abitare. A queste due ragioni, le quali fenza alcun dubbio fono le più forti, se ne possono aggiugnere molte altre, le quali o si contengono virtualmente in queste; o sono agevoli a sciogliersi da coloro, che queste sciogliere saperranno. Tuttavia noi, per essere intesi meglio, ne porremo ancora alcune altre.

QUINTA:

La terra, dicono alcuni, è tonda: la figura ritonda ha questo, ch' ella è più alta nel mezzo, che da' lati; dunque il mezzo della terra, ch' è sotto l'Equinoziale, è più alto, che altrove; dunque è più vicino al cielo, che alcun altro luogo; dunque è ancora

più caldo; dunque è inabitabile.

Argumentano certi altri in cotal guisa: Quel luogo, dove non è temperamento, non è abitabile: sotto l'Equinoziale non è temperamento; dunque sotto l'Equinoziale non si può abitare. La maggiore essendo manifesta, non si può negare: la minore si prova così. Fra due caldi grandissimi non si dà temperamento; perchè il temperamento nasce e si cagiona di due contrari, congiunti e ristretti insieme. Ora l'un Tropico e l'altro è caldissimo; dunque l'Equinoziale, il quale è nel mezzo di loro, non può essere temperato; dunque non si può abitare.

Il quinto ed ultimo argumento, il quale comprenderà tutti gli altri, si può sormare in tal modo. Tutte le cagioni, che generano caldo, o almeno le principali e più importanti si truovano e concorrono sotto l'Equinoziale; dunque sotto l'Equinoziale non si può abitare. È che ciò sia vero, primieramente il Sole non pur passa due volte ogni anno sopra l' Equinoziale, come dimostrano i due equinozi; ma non si discosta mai da luogo nessuno meno, che dall' Equinozia-

I 3 le

le (non si discostando mai più, che intorno a tredici gradi e mezzo ) onde i raggi cadono quivi sempre, o ad angoli retti, o quasiretti, cioè acutissimi, e conseguentemente caldi molto. Evvi ancora la feconda cagione, cioè la propinquità del Sole, secondo coloro, che dicono, che il mezzo della terra è più rilevato. Evvi ancora la terza, cioè la mora fopra il Zenitte, passandovi due volte l'anno. Evvi la quarta, cioè la mora fopra l'Orizzonte, essendovi il giorno continuamente dodici ore. Evvi la quinta, perchè quivi il moto del Sole è rapidissimo. Evvi la sesta ed ultima, cioè l'influenze; perchè quivi folo, e non altrove, vengono fuori, e vanno fotto tutte le stelle e tutti i pianeti, e qualunque punto del cielo; onde essendo queste cose tutte lucide, tutte vengono a produrre calore. Al che si arroge, che non si mutando mai l'aria di una qualità in un'altra, essendo sempre calda, e non mai fredda, come a noi; seguita, che in tanti milioni di milioni di anni, anzi in infinito tempo, secondo i Filosofi, vi sia un caldo inimmaginabile, ed intollerabile, come sarebbe quì, se sempre sosse di Giugno e di Luglio. Queste sono le ragioni, che si possono addurre per la parte negativa, che fotto l' Equinoziale non si possa abitare : le quali quanto siano parte false, parte contrarie, par. te inutili e fuora di proposito, si vedrà nelle risposte loro, le quali porremo tosto, che

aremo allegate l'autorità e le ragioni della

parte contraria.

Quanto all'autorità della parte affermativa, sebbene comunemente si crede, che Avicenna, grandissimo e Filosofo e Medico Arabo, fosse il primo, il quale tenesse, che sotto l' Equinoziale, non solo si potesse abitare, ma si abitasse ancora, anzi vi fosse comodissima e temperatissima abitazione: il quale fu, quanto alla prima parte, seguirato dal grande Alberto Tedesco; nondimeno è oppenione [ come di sopra si disse ] che Omero, primo e maggiore di tutti gli altri Poeti, descrivendo il maraviglioso giardino d'Alcinoo Re di Corfù, dove sempre erano fiori ed erbe verdissime, e d'ogni stagione sopra gli alberi pomi maturi ed acerbi, ed aure tutto l'anno piacevolissime, volesse intendere del sito sotto l'Equinoziale. E non è dubbio, che gli antichi, avendo conosciuto l' Isola di Sumatra, chiamata da loro Taprobane, arrivarono alla linea dell' Equinozio, anzi la passarono più volte, come si può vedere nelle navigazioni allegate di sopra di Annone Cartaginese, di Jambolo, e di Eudosso. E sebbene Strabone, autore di molta fama, il quale visse ne' tempi di Ottaviano Augusto e di Tiberio, s' ingegna di provare, che la navigazione d' Eudosso fuste cosa favolosa ed impossibile; afferma nondimeno, che Bratostene e Polibio credettero, che sotto l' Equinoziale fosse abitazione temperatissima: la qual cosa confermano molti de' santissimi Teologi Cristiani, i quali pongono, che il Paradiso terrestre sia sotto l'Equinoziale: dove Dante lo pose sotto la Città di Gerusa-

lemme, a corda nell'altro Emispero.

Maestro Piero d'Albano Padovano, chiamato il Conciliatore, nella disferenza 67. tiene la parte affermativa. Il che sa ancora il dottissimo e diligentissimo Giovacchino Vadiano, sopra il comento di Pomponio Mela, e nelle lettere scritte da lui a Ridolso Agricola: ed il simile tennero molti altri, tra questi Tolomeo, ed Alì, i quali non racconteremo, sì per maggior brevità, e sì perchè non l'autorità, ma le ragioni provano la verità, le quali racconteremo brevemente, esfendo piuttosto ragioni Topice e probabili, che necessarie e dimostrative.

Ragione prima. Nel mondo si trova un luogo, in tutto e per tutto distemperato tanto,
che non vi si può abitare in modo veruno:
e questo è, come confessano tutti, sotto i
poli; dunque per la regola de' contrari, se
ne dee trovare uno temperato in tutto e per
tutto, sotto il quale si abiti comodissimamente: e questo non è nelle due Zone temperate, nè sotto i Tropici, o quivi all'intorno,
come si vedrà di sotto; dunque è sotto l'Equinoziale: il che si conferma, perchè il mezzo
è sempre più persetto e più temperato, che
gli estremi; ma intorno gli estremi si abita,

come si vedrà; dunque moltopiù nel mezzo; dunque sotto l'Equinoziale si abita.

Seconda. Sotto i Tropici si abita, come di sotto sia manisesto; dunque anco sotto l'Equinoziale. E se alcuno non vedesse, come vaglia questa conseguenza, diciamo, che questo argumento è dal minore; perchè concorrono più cagioni a mostrare, che sotto i Tropici non si possa abitare, come si farà chiaro: e pure vi si abita; dunque maggiormente si abita sotto l'Equinoziale.

Terza. Tutti gli Astrologi e Cosmografi confermano, che sotto l'Equinoziale siano due stati, e due verni; dunque sotto l' Equinoziale si abita; perchè tra il caldo e il freddo, che sono contrari, è necessario, che si dia il mezzo, cioè la primavera e l'autunno: e questi sono temperati; dunque sotto l'Equinoziale si abita.

Quarta. Quelle regioni, le quali sono temperate, sono abitabili: la regione, la quale è sotto l'Equinoziale, è temperata, come si dirà; dunque la regione sotto l'Equinoziale è abitabile.

Quinta ed ultima. Le vere e proprie cagioni del caldo sono tre, e di queste sotto l' Equinoziale non se ne trova se non una, cioè la dirittezza de' razzi perpendicolari; perchè la dimora presso il Zenitte non vi è, declinando il Sole, e partendosi tostamente dalla linea Equinoziale, rispetto all' obliquità; e tortezza del Zodiaco, la quale è maggio-

Ella sorrise alquanto, e poi, s'egli erra L'op-

si veggiono nella Luna, risponde così:

la cagione di quelle macchie e oscurità, che

L'oppenion [mi disse] de'mortali,
Ove chiave di senso non disserra;
Certo non ti dovrien punger glistrali
D'ammirazione omai, poi dietro a'sensi
Vedi, che la ragione ha corte l'ali.

Le cagioni delle quali cose furono già non folo ampiamente, ma con maravigliosa dortrina dichiarate leggiadramente sopra questa cattedra stessa nel felicissimo Consolato, e memorabile di colui, che primo torse

I passi miei dal pubblico viaggio, Come 'l cor giovinil di lui s' accorse.

Ma tornando donde mi partii, dico, che chi leggerà consideratamente le navigazioni e i viaggi fatti da cinquanta anni in quà nell'Indie così Orientali, come Occidentali, troverà manifestamente, che tutti quei luoghi, che gli antichi credettero disabitati per lo troppo calore, sono abitatissimi da infiniti popoli; onde questo proceda, e come possa sta. re fuora delle oppenioni, e contra le ragioni allegare di sopra mi piace di raccontarvi, recitandovi la sostanza di un discorso, che sopra questa materia sentii già fare: dove si vedrà aperramente non folo l' intera foluzione e scioglimento delle tre quistioni prime, ma gran parte delle due ultime. Piacciavi dunque, Eccellentis. Principe, e voi tutti ingegnosissimi e cortefissimi uditori, seguitare di ascoltarmi intentamente, che (s' io non m'inganno) intenderete cose non meno vere e piacevoli, che inudite e maravigliose.

## DISCORSO SOPRA L'ABITAZIONE DEL MONDO.

Se queste quattro proposizioni sono vere, le quali sono verissime. Prima, che la natura operi sempre tutto quello, che ella opera ad alcun sine. Seconda, che la natura, ovvero agenti naturali conseguano sempre l'intento e desiderato sine, se non sono per accidente impediti. Terza, che come la natura non abbonda nelle cose soperchie, così non manca nelle necessarie. Quarta, che la natura sa sempre delle cose possibili il migliore. E sono ancora verissime tutte quelle cose, che da queste necessariamente seguitano, e ciò sono.

La prima. Che il mondo fosse fatto ad alcun sine: e se non su satto, come assermano i Filososi, ma su ab eterno, ch'egli abbia ab eterno qualche sine. La seconda. Che egli conseguisse sempre, e consegua sempre il suo sine. La terza. Che come in tutto il mondo non è cosa nessuna, la quale non vi dovesse essere; così niuna ve ne manca, la quale essere vi dovesse. La quarta. Che tutto l'universo su edè tanto persetto, quanto poteva e può essere il più.

Ora egli non è dubbio, che come la più degna e più perfetta parte di esso universo, la quale sono i Cieli, è la stanza e l'abitazione principalmenre di Dio ottimo e grandissimo, e poi dell'altre Intelligenze, che a lui

ier-

servono; così la più imperfetta e più indegna, la quale è la terra, è l'abitazione e la stanza principalmente dell'uomo, e poi degli altri animali, che a lui foggiaciono; non dubitando nessuno nè Filosofo nè Teologo; che tutto quello, che: è dalla Luna in giù, sia fatto per cagione, e a benefizio dell'uomo. Da queste cose non pure si può, ma si dee credere, che niuna parte si truovi del mondo, la quale abitata non sia, o da essi uomini o da cose, che a essi uomini siano necessarie o immediate, come tutte le cose animate, cioè gli animali bruti e le piante: o mediatamente, come tutte le cose, che mancano d'anima, cioè prima i misti perfetti, poi gl'imperfetti, ed ultimamente gli elementi. Ma per venire un poco più al particolare, dico, che non credo, che sotto il cielo sia parte alcuna, la quale sia o tanto calda, o tanto fredda, che ella non possa naturalmente abitarsi in qualche luogo dagli uomini : dico in qualche luogo; perchè forto un medesimo parallelo, verbigrazia sotto il Tropico del Cancro o del Capricorno, e così di tutti gli alc tri in alcuna parte si abitano, ed in alcuna no: le quali parti nondimeno si vanno variando continuamente, secondo i movimenti de' cieli ; perchè non è dubbio nessuno appresso i Filosofi, che dove ora è terra, sia infinite volte stato, e infinite volte abbia ad essere mare: e così per lo contrario, dove ora è mare, sia

stato ed abbia ad essere infinite volte terra; e a chi dicesse, che il Cielo, le Stelle, ed i Pianeti furono sempre, e sempre saranno i medesimi, secondo i Filosofi, i quali non avevano il lume soprannaturale, onde operarono ed opereranno sempré gli effetti medesimi; rispondiamo, ciò essere verissimo: e che sempre furono e sempre saranno le cose medesime; ma diciamo, che si vanno variando, secondo le variazioni de' movimenti celesti . E chi dubita, che quando il nostro polo sarà dove è ora l'Antartico, e l'Antartico dove è il nostro [ la qual cosa pare non solo maravigliosa, ma impossibile, e pure è necessaria, secondo l'oppenione e prova del grandiffimo Poeta, Astrologo, Filosofo e Medico messer Girolamo Fracastoro nel suo divinissimo libro degli Omocentrici ] chi dubita, dico, che tutte le cose, che sono ora quì, saranno allora laggiù: e tutte quelle di laggiù, quì. Ma in qualunque modo si sia, ha la sperienza la cui non si può contrastare, nè si dee certifiimamente dimostrato, che niuna regione si trova tanto calda, che ella abitare non si possa; anzi fotto e dentro i Tropici, e fotto l'Equinoziale appunto, e quivi vicino si trovano, non folo città popolatissime, ma regni temperatissimi, pieni d'infiniti, così animali e piante, come metalli e altri minerali, come si può vedere in tutte le nuove navigazioni. E quello, che pare più strano, molti hanno mol-

molte volte passato sorto l' Equinoziale e il Tropico del Capricorno, senza avere sentito caldo nessuno, che molesto gli sia stato; e pure avevano il Sole per Zenitte: e molti ancora passando per li luoghi medesimi , l' hanno fentito molestissimo, e quasi intollerabile: onde pare, che falvare si possa così l'oppenione di coloro, che tenevano, che forto la torrida fi potesse abitare; come quella di coloro, i quali tenevano il contrario. La: qual cosa, affine che meglio s' intenda, e se vegga, come le ragioni si possano accordare colla sperienza, noteremo, che altra cosa è l'esfere temperato semplicemente, e altrafrifpettivamente; perchè a coloro, che fono nati e allevati in regioni calde, e nutriti con cibi convenienti a quel luogo, i paesi, che non siano freddi, ma freschi, parranno loro, e saranno distemperati, e così per lo contrazio. Onde si debbe giudicare alcun luogo temperato, non risperto a coloro, che d'altri paesir venuti vi sono, come hanno fatto molti; ma fecondo i paesani e nati in quel luogo proprio. Onde non è meraviglia che molti de Cristiani, che vanno nell' Hole nuove, ammalino e muojano: e meno, che muojano ed amo malino molti di quelli, che di là: sono qua: condotti; perchè la nostra Zona e l'altra Austrina si chiamano bene, ma non sono temperate, se non se in alcun luogo per le casi gioni inferiori dette di sopra, e massimamen-

te vicino alla Zona torrida, come nell' Isole Fortunate, oggi Canarie si vede. Perchè sentiamo ora troppo caldo e ora troppo freddo, non folo nella state e nel verno, ma nella primavera ancora e nell'autunno; dove fotto la torrida non passa mai l'aria di una qualità contraria in un' altra, ma sempre v'è caldo, sebbene ora più, e quando meno: e in tal luogo ancora una temperie continuata, e una vera primavera perpetua. E chi dimandasse, come queste cose siano possibili, sappia che le cause superiori, cioè il cielo e le stelle, operano sempre, ed influiscono egualmente, ed in un modo medesimo, quanto a loro; ma non sempre fono ricevute egualmente ed in un medefimo modo dalle inferiori; onde ciascun paese è più caldo o più freddo o più temperato, secondochè egli sarà, o piano o montuoso, o grasso o alido, presso a' fiumi o paludi, ed altre qualità somiglianti. E chi non sa, che i luoghi vicini al mare, per lo essere più bassi, hanno quanto a questa parte, il verno più freddo, perchè i raggi non trovando altri intoppi, non si riperquotono, come nelle valli e ne' monti: e la state più fresco per cagione de'venti, i quali giovano assai e nocciono. E se queste cose non fossero, non saria possibile rendere la ragione, perchè in un clima medesimo, anzi sotto uno stesso parallelo in un luogo si abitasse, e in un altro nò. E questa è ancora la cagione, perchè alcuni

po-

popoli, i quali sono più vicini al cammino del Sole, fono manco neri di quelli, i quali vi sono piu lontani. Ne si maraviglierà di queste cose chiunque considererà in quanto poco spazio di terra, ed anco di giorni, si mutino non pur l'aria da più calda o più fredda o più temperata, e conseguentemente i frutti, che vi nascono o minori o manco buoni, primaticci o serotini, più o meno; ma i costumi ancora, i visi, le stature e le favelle de' popoli: Sappia ancora, che una delle principali cagioni, e forse la prima, che ha fatto errare molti, è stato il credere, che sotto l'Equinoziale fosse la state, come a noi, cioè quando il Sole fosse loro più vicino: il che è tutto il contrario; perche quando il Sole è nell' Ariéte e nella Libra, cioè nel Zenitte loro, è appunto il loro verno: perchè in quei tempi vi piove quasi sempre, ed hanno l'aria nebulosa di continovo: o perche così abbia lanatura ordinato: o perche il Sole, avendovi grandissima poslanza, eleva dimolti vapori, i quali si convertono in pioggia: Nè dubiti alcuno se questo non fosse, o altra cosa simile, come i venti e le rugiade, che ogni not, te vi caggiono, che egli in detti tempi non vi si potrebbe per modo alcuno abitare. Dalle quali cose si cava indubitatamente, che: fotto qualunque grado della torrida; o vi fi abita o vi si può abitare in alcun luogo. Diciamo in alcun luogo; perchè dove sono o

LEZIONE

mari o monti sterili, diserti, o altri impedimenti cotali , vi si abita bene in tutto o in parte, ma non da uomini. E sebbene è vero, che sotto l' Equinoziale è più comoda e migliore abitazione generalmente, che fotto i Tropici, parlando sempre quando il Sole è loro fopra il capo, rispetto alla mora del Sole, così presso al Zenitte, come sopra l'Orizzonte: oltrachè alcuni aggiungono, che il Sole nell'Equinoziale andando forto si allontana piuttosto, e si profonda maggiormente, che ne' Tropici, per cagione dell' obliquità, così del Zodiaco, come dell'Orizzonte; non credianio già, che sia vero, che sotto il Tropico del Capricorno sia maggior caldo, e conseguentemente più rea ovvero men comoda abitazione, perchè il Sole è nell'opposito dell' auge, e conseguentemente più presso alla terra: prima, perchè questo, secondo i Filosofi, è impossibile: poi, perchè bisogna ancora considerare le ragioni inferiori; onde secondo i siti e l'altre qualità, si trova alcun luogo più temperato fotto il Cancro, ed alcuno più fotto il Capricorno: e questo basti quanto alle regioni calde.

Quanto a' paesi freddi, non crediamo ne come gli antichi, i quali (come si vede in Tolomeo, così nel Felusino, che scrisse l'Almagesto, come in quello chiamato Claudio, che scrisse la Geografia, benchè alcuni lo credano il medesimo, facendolo Principe così dell'Astro-

lo-

QUINTA.

logia, come della Cosmografia) non ponevano i paralleli abitati oltra la larghezza di gradi sessantacinque: nè con alcuni moderni, i quali vogliono, che eziandio forto il polo stesso enon folo si possa abitare, ma vi sia comodamente abitato: Crediamo bene, che non pure forto il circolo Artico si abiti, dove il polo si -leva alquanto più di sessantasei gradi, e il maggior di e vontiquattro ore, ma ancora nel venticinquesimo parallelo, dove il giorno è di tre mesi, e l'elevazione del polo settantatre, e mezzo, cioè trentaminuti : anzi quella regione, che da coloro del paese si chiama Lappia Orientale, ha, dicono, l'elevazione sua ottantaquattro gradi; onde viene ad essere nel trentasertesimo parallelo, ed avere il giorno di cinque mesi; onde restano sei gradi soli, che non siano abitati: sotto i quali pare non pur verisimile, ma ragionevole, e quasi necessario, che vi sia mare, parte abitato da pesci, e parte diacciato. Verò è, che io chiamerei la Lappia, e se altri luoghi vi sono somiglianti, non abimbili, piuttosto che abitati; non tanto, perciocche quegli, che vi andassero d'altri paesi, vivere non vi potrebbero, o malamente: quanto, perchè non è possibile, che la terra riceva i semi, non che ella possa produrre e maturare i frutti: oltrachè par cosa necessaria, non che verisimile, che mutino luoghi, si per trovare di che vivere, e sì per passare il freddo e l'oscurità di si lunga notte. Nè creda

alcuno, che sia vero, che il Sole, durando il loro giorno cinque mesi, gli riscaldi abbastanza; perchè quando è loro più alto e più presfo, che possa essere, cioè nel primo punto del Cancro, è quali come a noi su quando è più basso e più lontano, cioè nel primo punto del Capricorno: ed infomma non fi alzando loro mai più, che intorno a ventitre gradi e mezzo, come a noi acun'ora e mezzo di giorno; girandosi loro intorno intorno il cielo, a guila di una macine di mulino, quasi cingendoli, non può mai riscaldarvi. Nè si può dire quì, come forto l'Equinoziale dicevamo, delle cause celesti ed inferiori, sì perchè il freddo è nimico alla natura, dove il caldo le è -amico : e sì perchè al freddo non si possono fare ne quei rimedi, ne dare quegli ajuti, che al caldo; perchè se gli nomini possono stare sempre nelle stufe, non vi possono stare nè gli animali nè le piante, senza i quali vivere non si può. E chi ricorre al lume della Luna, e a quei cinque gradi, che il Sole illumina più della terra, e per l'essere maggiore di lei, ricorre a ragioni molto debili, a giudizio nostro: e che se pure fanno qual cosa, non sono bastanti a compire il tutto. Ed insomma, quando bene vicino al polo si potesse abitare, l'oppenione nostra è, che sotto il polo appunto, dove tutto l'anno è un giorno solo, non si abiti, per esservi mare, quando bene per altro vi si potesse naturalmente abitare. E voglia.

QUINTA.

glia Dio, che come l'ardire e l'industria del nostro secolo ha scoperto l'errore di tutti quelli, che credevano, che sotto l'Equinoziale non si abitasse; così sganni ancora coloro, che credono, che non si abiti sotto i poli. Insin quì voglio, che mi basti, parendomi, che mediante questo discorso restino chiare ed aperte le quattro prime questioni; onde passeremo all'ultima, tostochè averemo brevemente consutate le ragioni allegate in contrario.

E quanto alla prima, confessiamo la maggiore, ancorachè alcuni la nieghino: e neghiamo la confeguenza, ancorchè molti la confessino: e rispondano, che è vero, che si trovi ancora un luogo inabitabile per lo caldo, il quale però non è fotto l' Equinoziale, ma fotto i Tropici, o non molto Iontano. Ma noi diciamo prima non esser necessaria cotale conseguenza, perchè il freddo è effetto del Sole privativo, e il caldo posirivo; poichè quando bene fosse necessaria, questo avverrebbe quanto alle cagioni superiori: il che non basta, non concorrendo l'inferiori, come s'è veduto: nè perciò si corromperebbe il mondo, essendo il freddo meno attivo, che il caldo non è, e bastevolmente contemperato dalla naturà: oltrachè il Sole essendo maggiore della terra, l'illumina sempre, e conseguentemente riscalda più di mezza. Alla confermazione si risponde, come di sopra: prima, che quella proposizione s' in-K 3

tende de' contrarj positivi, non privativi, e che quando si trova il contrario meno perfetto, si trova anco necessariamente il più, ma non già per l'opposito: poi che quando bene sosse vero, sarebbe impedita per accidente dalle cause inferiori.

Alla seconda, diciamo essere verissimo, che dove il Sole è più vicino, e per conseguenza più diritto, genera il caldo maggiore; marispondiamo prima, che non è tanto grande, che impedisca l'abitarvi, essendo amico della natura, dove il freddo è nemico; poichè le cagioni del caldo, cioè la dirittezza de' raggi è contemperata di maniera dalle piogge, venti, rugiade, ed altre qualità e disposizioni, che allora è il caldo minore, quando essere maggiore doverebbe, come si vede di sopra.

La terza ragione è non solo indegna, maridicola; perchè, oltrachè il cielo è anch'egli tondo, anzi non si trova altra cosa veramente sperica, se non in cielo; la terra, rispetto a lui, è come un punto, e per conseguenza senza parte e insensibile anzi cotal sigura farebbe l'opposito, perchè i raggi [come in su monti più ritondi si vede] si spargerebbono più, per dir così; onde meno si rissetterebbono, e conseguentemente produrrebbono minor calore.

La quarta, è anco ella pocó meno, che ridevole; conciossische i Tropici non sono mai caldissimi amenduni in un tempo medesimo; perchè quando il Sole è nel Cancro, sorro il

Ca-

Capricomo, è, se non freddo, fresco: e così per l'opposito; perchè quando è in Capricorno, egli è discosto dal Cancro, più che non è da noi di Marzo: vero è, che il temperamento non si sa quivi tra due contrari, caldo e fred-

do, ma tra maggior caldo e minore.

Alla quinta ed ultima ragione non occorre rispondere; perchè di sopra si è veduto, che sotto l'Equinoziale non è altra cagione di caldo, che importi, se non la rissessione de raggi ad angoli diritti: la quale cagiona, come s'è detto, effetto contrario di quello, che essi pensavano, non già per se, ma per accidente, cioè rispetto alle piogge. Ma venghiamo oggimai alla quinta ed ultima dubitazione

## DOVE SIA LA MIGLIORE ABITAZIONE DI TUTTE.

Quistione quinta ed ultima.

Avicenna fu il primo, che dicesse, che sotto l'Equinoziale non solo non si abitava, ma che v'era la più temperata abitazione, e la più comoda, che trovare si potesse. Alberto Magno, il quale trattò di questa materia lunghissimamente, vuole che quivi sia la migliore abitazione di tutte l'altre, che sono o sotto o tra i Tropici; ma non già semplicemente; perchè pensa, che nelle due temperate se ne trovino delle migliori. Galeno, medico eccellentissimo, tiene che nel quarto clima, che viene ad essere quasi nel mezzo della no-

ftra abitata, e massimamente nell'Isola di Coo, dove nacque Ippocrate, Principe de' Medici, fia la più temperata. Averrois, favorendo forse alla pratica fua, come Galeno a quella del suo maestro, afferma che il parallelo, sotto il quale giace Corduba, è temperatissimo. Ma chi vorrà confiderare dirittamente, conofcerà, che dove l'aria è or troppo calda, e ora troppo fredda', come avviene ne' luoghi detti, non può il vero temperamento trovarsi. E sebbene, quanto alle cause superiori, si potesse trovare l'aria semplicemente temperata; bisogna però, come di sopra si disse, avvertire all' inferiori; avendo la sperienza dimostro, che sotto la torrida, e massimamente sotto l'Equinoziale, o non molto lontano, sono paesi amenissimi e abitatissimi. Ma qual più certo segno e più efficace argumento di esser l'aria temperata, e l'abitazione perfetta, della fanità del corpo, e della lunghezza della vita? le quali cose solo tra i Tropici, o quivi vicino, e non altrove si ritrovano, come si vede nell' Isole Fortunate; in Calicutte, e nella Taprobane, e altri luoghi quasi senza numero. Ma per non essere più lungo e più tedioso, che stato mi sia, e conchiudendo brevissimamente. tutte e cinque le proposte quistioni, dico. Quanto alla prima, che sotto l' Equinoziale si può abitare. Quanto alla seconda, che sotto i Tropici si può abitare. Quanto alla terza, che sorto l' Equinoziale è più comoda abita**zio-**

153

zione, che fotto i Tropici. Quanto alla quarta, che forto i poli precifamente non fi abita. Quanto alla quinta, ed ultima, che la migliore, e più perfetta abitazione di tutte l'altre è sotto l'Equinoziale, o quivi vicino: non già per tutto, come si vede nell' Isola di San Tome, dove ordinariamente non passano gli uomini cinquanta anni, ma in alcun luogo folamente, per le cagioni a bastanza raccontate di sopra. E qui, Illustriss. ed Eccellentiss. Principe, e voi nobilissimi, ed amorevolissimi ascoltatori, rendendo umilmente infinite grazie, prima all' ineffabile bontà di Giesù Crifto, Signore e Salvatore nostro, pescia all'incomparabile benignità e cortesia vostra, porrò fine alla presente Lezione.

## LEZIONE

SESTA

DI

## FILIPPO SASSETTI

Sopra l' Imprese.



stevolmente. I bruti volentieri si nutriscono dell' erbe, de' frutti salvatichi, e delle carni crude senz'altro apparecchio: disendonsi dalla pioggia e dal freddo sotto gli alberi, e nelle tane: esprimono le passioni dell' anima loro co' gesti, e colle voci naturali, senz'altro artissicio.

L'uo-

L'uomo di queste cose non si è contentato, avendo l'eccellente dono dell'intelletto e della ragione : onde tanto agli altri soprasta : e perciò dee tenere vita più nobile di loro, e più fingolare, e con diverse invenzioni ed arti esercitandosi, sopra loro avanzarsi. Quindi è che egli ha saputo procacciarsi, oltre al bifogno naturale, i preziofi cibi e' morbidi letti, la porpora e l'oro, i superbipalagi, le statue. e le pitture stupende, e mille altre soverchie grandezze e delizie della vita umana. Ma se di cosa alcuna, oltre a quello che sa di mestiere, con modo artifizioso e sublime si èl'uomo provveduto giammai, sì l'ha egli fatto: delle cose appartenenti alla significazione de' fuoi concerti. Diedene il grande Iddio i varj fuoni della voce, perche noi fignificallimo i fensi dell'anima nostra: e l'utilità espresse i nomi delle cose. Si ritrovarono i caratteri, per iscrivergli: e noi , non contenti a questo, varj e diversi modi di significargli ci siamo andati inimaginando, e ritrovando le Favole, gli Apologi, gli Emblemi, i Geroglifici, le Metafore, gli Enigmi e l'Imprese. Alle quali cose: avendo io riguardo, e dovendo in questo gior-: no, per compiacere a sì dotto uomo chente il nostro Consolo è, trattener voi, uditori ingegnosissimi, ho pensato della ingegnosa e dotta materia dell'Imprese ragionare; stimando, che pochi tra voi ci abbia, i quali non fiano alcuna volta stati tocchi dal piacere di signisicare un pensiero loro, o di un amico in quefta mirabile ed arguta maniera, che grato esfer vi debba il sentire da me, onde avessero l'Imprese l'origine e quando, che cosa siano, come si facciano, a che legge soggiacciano, quali siano da lodare, quali da biasimare, ed'altre cose a questa materia appartenenti, alle quali senza perder più tempo darò prin-

cipio.

E pare, che noi possiamo con ragione perfuaderci, che l'Imprese, che sogliono usar coloro, i quali fanno professione di lettere o d'arme o di qualsivoglia altro esercizio, degno di uomo nato nobile, siano una significazione de' concetti; perocchè quelle Imprese, che per questo nome propriamente si addomandano: e quelle, che sono dette corpisenza anima: e l'altre ancora, che son fatte con un motto folo, convengono in questo, che elle sono una significazione di concetti; ma sono fra di loro differenti, fignificando queste un concetto, per una immagine accompagnata. da alcune lettere : queste per una immagine sola, e queste per lettere sole: le quali lettere fi possono addomandare il secondo strumento, fignificante quelle cose, che sono nell'anima nostra, come immagini e similitudini delle cose, che sono fuori di lei, quali le sustanze sono e gli accidenti : le quali immagini o concetti, che addomandare ce gli vogliamo, fono da noi espressi primieramente colle

voci; ma queste non le significano già tutte ad un modo medesimo; conciossiacosachè alcune facciano quest' essetto naturalmente, ed alcune altre per ciò fare ricerchino determinato consenso degli uomini

Significano il concetti maturalmente quelle voci, le quali appresso diverse nazioni sono le medesime, ed i medesimi concetti significanti; avvegnache non altrimenti nitrisca il cavallo appresso di noi per la vista dell' amata giumenta, che egli nell' Asia, o in qualssia altra parte del mondo si faccia : nè con altro suono satra a' ladri il cane nelle parti di Levante, che appresso di noi latrare il sentiamo. Ma quelle voci, che significando coll'impero naturale, ricercano oltreciò il determinato confenso degli vomini, sono quelle, le quali appresso diverse nazioni sono diverse; avvegnachè altrimenti abbiano gli Egizi nominato questa sostanza , che noi fuoco addomandiamo, altrimenti i Greci, in modo diverso i Latini, co qualiene i Tofcani si sono accordati e ma tutti hanno fatto diverso il favellare, secondo il piacimento di ciascuno; avveguache questa proprietà del favellare sia all' uomo naturale: il che ben conobbe il divin Poeta Dante, dicendo nel vigesimosesto Capitolo della sua sublime Cantica:

Opera naturale, è ch' uom favella; de conso Ma così o così, natura loscia Poi fare a voi, secondo che v'abbella. Conobbelo ancora il dottissimo Lucrezio, dicendo nel suo quinto libro:

At varios lingua sonitus natura subegit

Mittere, & utilitas expressit nomina re-

Non alia longe ratione atque ipsa videtur Protrabere ad gestum queros infantia lin-

Cum facit ut digito, qua fint prafentia, mon-

Sono secondariamente espressi i concetti dell'anima nostra, come dicemmo di sopra, per
mezzo delle voci significanti, quali sono le lettere scritte: le quali sendo note delle voci, e
di quelle cose, che significano, secondo il consenso degli uomini quello, che queste voci sopportano, verranno ancora a sopportare le lettere; onde verranno a non estere le medesime appresso attiti; ma varie agli sigizi e lagl' Indi, e
diverse ai Greci, ed a' Latini. Ma essendosi dimostrato di sopra, che il savellare è naturale
all'uomo: ed essendo per questo costretti a
dire, che la favella sia stata a principio del
mondo; e' par bene da dubitare, se le lettere surono ancor esse da principio.

Diodoro Ciciliano, nel primo libro della sua Storia al primo Capitolo, cercando quale fossero i primi Re, che nel mondo avessero imperio: e non lo trovando, pare che ne attribuisca la cagione al non essere stato in quei tempi l'uso delle lettere. Plinio nel quin-

to libro della sua Storia al Capitolo duodecimo, parlando de' Fenicj, dice quel popolo estere in grandissima gloria per. l'invenzione delle lettere : e dipoi nel libro fettimo, dove e' cerca de' ritrovatori delle cose, cercando di chi le lettere ritrovasse, dice esser di parere, che elle fossero eterne: il che pare, che si possa concedere, che elle fossero, cioè colla creazione del mondo, o poco appresso: e si dicono esser ritrovate da' Fenici, perche scritti più vecchi non siano pervenuti alla cognizion nostra per l'ingiuria del tempo: a cui pare, che Diodoro dovesse dare la colpa del non fapersi i primi Re, e non al mancamento delle lettere o degli scrittori; come egli foggiunge; conciossiacosachè le lettere, fenza gli scrittori esser non possono. Nondimeno in qualunque modo la cosa si stia, in questa parte ciò poco monta al proposito nostro: e però lasciando da parte questa quistio. ne, cercheremo piuttosto qual fosse la cagione, che mosse l'intelletto umano a fabbricarsi questo strumento delle lettere: la quale noi troveremo, trovato che si sarà il primo e vero uso delle voci, in luogo delle quali le lettere si adoperano: le quali vociv possiamo inoi dire, che primieramente fervano al genere umano; perchè possono gli nomini comunicare l'uno all'altro i loro concetti; i desideri, l'allegrezze, i dolori, il timore e la speranza; ma per questo non si può fare colle

voci, se non da coloro, i quali son presenti; e talvolta ci fa pur di mestieri significare i sensi dell'anima nostra a coloro, che per molto fpazio ci son lontani; quindi è, che su necessario uno strumento, quale le lettere sono, si ritrovasse, che potesse ciò fare in luogo delle voci. Aggiunfesi l'innato desiderio nell'anima nostra di render chiaro e manifesto a coloro, che verranno dopo di noi infino alla confumazione del mondo, che noi siamo vissuti, non a guisa di statue senza intelletto, ma qualche cosa adoperando: la quale memoria raccomandata alla memoria delle lettere, scolpisca un Idolo di noi stessi nell'anima di coloro, che la leggeranno. Questa adunque sarà stata la cagione, che mosse l'intelletto a fabbricarsi lo strumento delle lettere: e'l suo uso primo sarà stato il significare i sensi umani, laddove ciò non possono fare le voci. Ma perchè nel favellare, occorre che noi vogliamo alcuna volta fignificare ad alcuno i nostri concetti, in guisa che e' siano da colui solamente, e non da altri compresi; di quì è, che lo scrivere sopporti anch' egli questa divisione; sendo altrimenti scritte le lettere, che alla notizia di ciascuno debbono pervenire; ed altrimenti quelle, che da alcuni solamente debbono esser intese.

Estere stati questi due diversi modi di scrivere sempre, da che s' ha memoria in quà, par che sia cosa manisesta; perocchè gl'Egizj, oltre alle comuni lettere, le quali poteva im-

pren-

prendere ciascuno, ne avevano un'altra sorte, da loro sagre addomandate; perciocchè con esse scrivevano le cose appartenenti al culto divino, agli occulti misteri della natura, ed all'azioni di quei loro Signori. Le quali cose scrivevano con queste note, e non colle popolari e comuni, acciocche non s' imbrattassero quei concetti nell' essere malmenati dalla stoltizia del volgo. Di queste lettere sacre sece menzione Plinio nel libro trentafeesimo al capitolo diciasfettesimo, dove egli racconta il mirabile magistero degli Obelischi, che secero intagliare quei Re dell'Egitto, i quali furono poi condotti a Roma dalla lusturia dell' Imperio Romano: ne i quali Obelischi, dice Plinio, essere state intagliate varie immagini di animali e d'altro, dichiarando poi nella fine del capitolo quello, che importassero queste immagini. Ei ci dice; ch' elle erano lettere facre degli Egizi, colle quali e' solevano scrivere i fatti più famosi di quei loro Signori. Ciò narra Erodoto nel quinto libro della sua Storia, dove egli racconta i costumi di quelle genti, e ne sa ancora menzione Diodoro nel fuo primo libro.

Ora in che modo queste immagini significhino i concetti di quei popoli, è molto disficile a sapersi. Il Pierio Valeriano, il quale ha
raccolto fra diverse reliquie degli scrittori di
quell' antichità, il significato di un certo numero di esse immagini, nella sua Geroglisica
c'insegna quello, che appresso quei Sacerdo-

ti Egizi valesse, ponghiani caso, l'immagine. del Leone, del Leofante, e del Cammello; dicendo, che il Leone era segno di magnanimità, di fortezza e d'impero sopra gli altri: il Leofante di docilità, di prudenza, di religione: di guerra, il cavallo, o che altro egli significasse; tal che per lui si comprende, che queste note avevano significati universali, come prudenza, fortezza e simili altri, o virtù o vizi, secondo gli animali scolpiti. Ma se la cosa sta in questa maniera, e' nasce un dubbio, il quale difficilmente potrà risolversi; conciossiacosache veder non si puote in che modo scrivessero un fatto particolare, nel modo che racconta Diodoro esser seguito nella passata, che fece Osiride primo Re dell' Egitto in Europa, dove avendo foggiogato molte. Provincie, dice, che egli alzò una colonna, nella. quale fu notato con questi caratteri il succeduto di quella guerra: il che non so io, come far si potesse senza l'ajuto di alcuni altri, per la composizione de' quali il tempo scorger si potesse, e la persona, che quelle azioni avesse adoperato: e forse, che noi saremo costretti a dire, che a quest' esfetto si servissero delle comuni lettere, le quali fossero poste tra queste immagini: la qual cosa non rendeva però noti quei concetti alla turba; perocchè veggendo ella scritto questo nome Osiride, e scorgendo l'immagine di un leone, che avendo un uomo gettato in terra non l'uc-

cidesse; s'ella non sapesse il valore di questa immagine, per certo ella non intenderebbe, che Osiride avendo soggiogato una Provincia, si era contentato di non pigliare altro supplizio. E a questa oppenione pare, che presti favore il vedersi ancor oggi qui in Firenze alcune carte antichissime di scorza d'albero, stratte da' sepoleri degli Egizi, nelle quali è un fregio, e in esse sono disegnate di queste immagini, supra le quali sono scritte parole colle lettere comuni, le quali per quanto io m'avvisai, altro usizio far non possono, che quello; che si è dotto di sopra. Ma contro a questa determinazione fa, il vedersi negli Obelifchi, i quali ancor oggi in Roma si conservano, che l'immagini dentro scolpitevi non hanno altre note infra di loro; ond'è che sono stati alcuni peritissimi della lingua Greca e Latina, i quali hanno stimato, che a quei popoli intervenisse quello, che interveniva, ed ancor oggi interviene agli Ebrei, i quali ferivendo, folo si fervono delle consonanti, fotto a queste norando le vocali con certi punti, senza i quali punti ordinariamente lo scritto loro legger non fi puote : e nondimeno i Rabini e Chacham della loro Legge fenza essi punti leggono benissimo. Nel fatto adunque de Geroglifici die si potrebbe, che questi caratteri di fignificati universali si traessero dietro necessariamente la compagnia di alcuni altri, senza i quali nondimeno i periti di quel1

la scienza intendessero il significato di quelle note: e se pure alcuno si ritrova; che di ciò, che si è detto non si contenti, proponga egli qualche altra cosa verisimile, e sciolga il dubbio proposto. Dobbiamo noi adesso cercare quello, che grandemente s'appartiene all' esser dell'Imprese, qual fosse cioè la cagione, che mosse quegli antichi sacerdoti ad usare queste immagini in luogo di lettere, essendo fra di loro così gran differenza, quanta vi se ne scorge; conciossiacosachè le lettere sono segni delle voci, ed in questo modo sono oggetto del senso dell'udito; ma quelle immagini rappresentando con linee le cose, delle qualiesse sono immagini, sono oggetto del senso del vedere; tal che e' pare, che esse facciano ogni altra cosa (il che rende questo modo di significare maraviglioso) che quella, che elle fanno; perocchè se e'volevano que' sacerdoti rappresentare alcuno, che avesse calunniato, e atorto infamato un altro, a che scolpir l'inimagine del Basilisco, che altro non ci dimostra, che lo stesso serpente? o veramente volendo esprimere il costume di alcuno, il quale, tuttochè vestito fosse di religioso manto, avesse in pensiero di spogliarselo una volta, e mostrare a ciascuno apertamente l'animo suo malvagio, perchè scolpivano l'immagine dello sparviere; che altro non ci rappresenta, che quel fellone uccello, allevato nelle sale: alla rapina? Manifestamente si scorge, che la figni-

fignificazione delle lettere sacre altronde non deriva, che dalla similirudine, che hanno le azioni degli animali, o di qualfivoglia altra cosa stata a quest'uso adattata, co' fatti o co' pensieri degli uomini: la qual cosa vero ci conferma essere quello, che delli sacerdoti Egizi è nelle bocche di tutte le genti, grandissima essere stata la lor sapienza. Perciocchè adoperando essi una gran parte delle cose create a fignificare gli umani pensieri; come questo arebbono mai possuro fare senza la vera scienza della natura delle cose adoperate da loro? Nè ciò era a questo effetto bastevole, senza conoscere la similitudine, che hanno co' nostri pensieri le da loro conosciute nature. Ma il conoscere questa similitudine è conceduto agli uomini forniti di molto ingegno, dotati di molta scienza, accompagnata da lunga sperienza; poichè ciò altro non è, che essere atto a formare le metafore e le figure, che cotanto fanno ammirare gli scrittori, ed avere in pregio: tra le parti de' quali, de' Poeti ragionando Aristotile, disse, che sopra tutte l'altre era la maggiore, l'essere atto a fare le metafore. Essendo adunque stata conosciuta l'azione del Basilisco, il quale da lungi uccide gli altri animali con gli spiriti velenosi: ed essendosi veduto parimente, quanta similitudine egli avesse perciò colli calunniatori, che tolgono altrui la fama (quasi vita novella) colle parole Spirito velenolo; convennero gl' indersene l'uso non puote giammai.

Venne questo costume di esprimere i concetti in questa maniera a penetrare nella Grecia, per essere andati in Egitto Omero, Esiodo, Solone e gli altri amatori della sapienza, i quali nel revelare i misteri, stati loro comunicati in Egitto, usarono ancora essi le figure, coprendo le scienze con veli trasparenti -all' occhio della mente. Di qui la Poesia di Orfeo e di Efiodo, la Filosofia di Pittagora, e di tutti gli altri fino al tempo di Aristotile, il quale su il primo, che chiamasse le cose per li nomi loro, parendogli, che assai si dilungassero le scienze dal volgo di lor propria natura, fenza rinvolgerle in altri enigmi. Nondimeno non passò dell'Egitto il vero modo di questa significazione; perchè sebbene i nominati di sopra, scrivendo, coprivano quei

con-

concetti con figure e veli, essi adoperavano i caratteri comuni, talmentechè ciascuno, che sapelle leggere, intendeva ciò, che essi dicevano, ma non già quello, che essi volessero dire. Venne ciò a derivare, dal non avere appreso il modo d'appropriare quei caratteri di fignificato universale a concetti fingolari, perchè sebbene ancor esti alcuni di quelli ne ularono, come le Corone coll' Imprese militari, le Corone venivano a diventare di fingolare fignificato, coll'effer poste in fronte a coloro, che meritate le avessero e parte delle immagini, colle quali adornavano gli antichi Eroi le loro armi e sopravvesti, erano da loro rese singolari con alcune lettere ; scritte in compagnia di queste immagini. Puossi ciò appresso di Eschilo vedere, nella Tragedia nominata del Serre, che andarono a Tebe: nella quale ci racconta l' Imprese di quegli Eroi; che in compagnia di Polinice andarono contro a Eteocle, e dopo il racconto e ritratto di ciascuna; narra Eschilo quello; che fosse scritto in esse; di tutte dichiarando il significato. L'uso delle quali Imprese pure da i medesimi Egizi era dilcefo, ma furono queste da quelle differenti; imperocche in quelle degli Egizi l'immagine sola esprimeva il concetto senza ajuto alcuno di lettere, come veder si puote nel libro primo di Diodoro Giciliano, dove narrando la passata, che sece Osiride in Europa, e' mostra, che Anubi e Macedone suoi figliuofigliuoli lo feguivano: e che ciascuno di estifull'armi portava l'Impresa: questi un cane, e quelli un lupo, senza dire, che in esse sosse scritta alcuna cosa, come coloro, che non sacevano alcuna disserenza da queste Imprese alle lettere sacre, essendo l' une e l'altre una celata significazione di concetti colli medesimi caratteri.

Usarono anco i Greci di porre ne i rovesci delle medaglie immagini esplicanti un concetto di colui, che nella medaglia era scolpito, o di coloro, che satta fare l'avessero ed erano in compagnia di queste immagini alcune lettere, come nella più parte delle medaglie veder si può : le quali lettere non si scorge, che altro usizio sacciano, che appropiare il concetto di quella immagine a colui, che nella medaglia era scolpito, o a coloro, che la fecero sare.

Trapassarono questi costumi delle Corone, Imprese militari, e rovesci di medaglie in Italia, e surono ricevute da' Romani: e delle Gorone fanno testimonianza Plinio e Plutarco, i quali dichiarano l'uso di ciascheduna di esse; ma dell' Imprese militari, usate da i soldati, fa menzione Virgilio e nel secondo e nel settimo dell'Eneide: nel secondo in quei versi:

O socii que prima inquit fortuna salutis Monstrat iter, quaque ostendit se dextra, sequamur.

Mutemus clipeos, Danaumque infignia nobis Aptemus. ma ma nel fettimo presso al fine, dove egli rasfegna le genti, che con Turno andorono contro ad Enea, più chiaramente ne sa menzione, dicendo:

Post bos insignem palma per gramina currum Victoresque ostentat equos, satus Hercule pulchro

Pulcher Aventinus, clipeoque insigne paternum, Centum angues cinclamque gerit serpentibus Hydram.

E poco appresso armando: Turno, sa menzione e dell'Imprese militari, e di quelle, che noi cimieri addomandiamo, in quei versi:

Ipse inter primos prestanti corpore Turnus Vertitur, arma tenens, & toto vertice supra est:

Cui triplici crinita juba galea alta Chimeram, Sustinet, Aetneos efstantem faucibus ignes: Tam magis illa fremens, & tristibus effera stammis,

Quam magis effuso crudescunt sanguine pu-

At levem clipeum sublatis cornibus Io Auro insignibat, jam setis obsita: jam Bos, [Argumentum ingens] & custos Virginis Ar-

Celataque amnem fundens pater Inachus urna. Per la quale Impresa si scorge, il concetto di Turno essere stato il guardare Lavinia insino alla morte, siccome Argo guardò Io. Nè ci dice Vergilio, che in essa fossero lettere scritcoloro; che fatte fare l'avelsero.

E stato ancora un altro costume di occultare. scrivendo, i concetti dell'anima nostra con lettere sole: e questo in più modi, ovvero ponendo una lettera sola in luogo di una dizione intera, come un L per Lucio, il qual costume fu molto in uso appresso i Romani: ovvero ponendo una dizione, che moltopiù fignifichi, che quello, che suona la voce : e questo su costume del popolo Ebreo, il quale aveva i nomi facri, il cui valore conosciuto da Rabini e Dottori di quella Legge è grandissimo, nun essendo lettera; che altri fignificati non abbia, e più dizioni non fignifichi: delle quali voci pare, che il Petrarca accemialse, che appresso di noi se ne ricrovassero ancora in questo Sonetto: The time to the time the

Quando io muovo i sospiri a chiamar voi.
nel quale egli ci dimostra, che il nome del a
sua madonna Laura valeva laude e reverenza.
Era ancora appreso i Greci l'usanza del e
lettere per parte. Siacene argomento la più
cevolezza di Esopo, il quale per intender que llo,

thated by Google

lo, che fignificassero le sette lettere, intagliate in quella colonna, arricchì Xanto suo padrone pel tesoro ritrovato. Ebbero i medesimi Greci, i Latini, e noi ancora abbiamo, il costume della cisera, che è pure un modo di scrivere e significare i concetti celatamente.

Ora ritrovandosi appresso di noi questo costume di esprimere i concetti con immagini di cose in compagnia di lettere e senza, di che sono argumento i cimieri dell'Arme de' Signori e di altri, che della nobiltà loro possono mostrare qualche segno, le Arme stesse e l'Impresé finalmente, delle quali sarà il presente discorfo; pare che dir si possa, che questo costume sta stato sempre, da che si ha memoria in quà: se già non dicessimo, che fosse mancato quando cadde l'Imperio d'Italia, allorchè ella fu preda delle genti barbare, nè di lei altri rimase, che la feccia de' suoi abitatori, e della feccia quella parte, che nè morire nè fuggir seppe; ma questa, mescolata con quegli uomini fieri, venne a fare un componimento, nel quale ogni altra cosa, che disciplina poteva rilucere. Non isterrero già gran tempo sepolte le buone arti; ma si risvegliarono pel concorso de'novelli abitatori, venuti in Italia in compagnia de'Principi - che passarono a trarla di fervitù: ed in particolare riconosce Monsia gnor Giovio il rinascimento dell'Imprese nel rempo di Federigo Barbarossa Imperadore; tala chè quando questo costume, nel tempo, che egli

egli mancò nell' Italia, non si fosse altrove confervato, si potrebbe dire ad ogni modo, che fosse stato sempre, estendo di poco mancato: dico di poco, avendo riguardo al tempo, nel quale egli è stato al mondo. Per la qual cosa noi possiamo affermare, tre esfere stati, ed esfere i modi di fignificare segretamente i concetti dell'anima nostra scrivendo: il primo de' quali sarà, quando si pongono immagini di cose in luogo di lettere: il secondo, quando si adoperano immagini e lettere in cambio di lettere: il terzo, quando si fa con lettere, che altro fignifichino, che quello, che fuona la voce: e queste, se io non m'inganno, sono le tre spezie d'Imprese, annoverate nel principio di questo ragionamento, delle quali si dee discorrere al presente. Ma perchè e' pare, che la prima spezie, dico di quelle fatte con immagini solamente, non sia dalla seconda differenter che sono fatte d'immagini e lettere. fe non che quelle fignificano un concetto univerfale, e queste lo tirano al singolare in virtù delle lettere; trattando di questa spezie, ci s'inchiuderà dentro la natura della prima; onde si occuperà il presente discorso intorno alla natura dell'Imprese, che sono composte d'immagini e di lettere: il trattar della terza si lascerà ad altri.

Della natura di queste Imprese avanti ad ogni altro ha trattato Mousignor Giovio in un suo Dialogo, dove egli dà certe regole di farle

cinque al tutto, e poi s'occupa in raccontare Imprese di diversi Signori, fatte da lui e da altri. Dopo il Giovio hanno trattato di questa materia il Signore Scipione Ammirato, ed Alesfandro Farra Jurisconsulto Alessandrino: el'Ammirato nel suo Dialogo intitolato Il Rota, nel quale egli ragiona di questa materia, in persona di messer Bartolommeo Maramba, in essona di messer Bartolommeo Maramba, in esso introdotto, dà dell' Impresa questa definizione.

L' Impresa è una significazione della mente umana, sotto un nodo di parole e di cose:
ed il . . . . . nella settima parte dell'opera sua intitolata, Settennario dell' umana reduzione, nel Capitolo dell' Impresa, alla regola . . . disse, che l' Impresa era un' operazione dell' intelletto seconda o ultima, dimostrata
con parole brevi, e con sigure solo necessarie.
Questo è quello, che da' migliori sin quì è
stato detto: veggiamo ora, che cose nell'Imprese si ritrovano, le quali coll' ajuto delle cose dette sin quì, ci conducano alla loro dissinizione, della quale si possa trarre la loro
composizione, e por sine a questo ragionamento.

Vedesi manisestamente, che in ciascuna di queste Imprese, delle quali noi ragioniamo, sono tre cose espresse: la prima è il motto, la seconda l'immagine, la terza l'azione o proprietà di essa. Oltreciò niuno dubiterebbe, che qualunque Impresa, non sia stata fatta ad istan-

174 za di qualcuno. In oltre stimar si debbe, che ella sia nata per un concetto o pensiero, venuto a colui, ad istanza del quale ella è stata fatta : e tra le cose, che nell' Impresa sono espresse, e quest'altre due, che di necessità ci s'intendono, si scorge una certa ragione, in maniera che la proprietà di quella immagine rifguarda l'immagine predetta, nel modo che il concetto di chi la fece risguarda lui: e come la proprietà dell'immagine, il concetto di costui; così egli risguarda l'immagine stessa, dimodochè meraforicamente possa l'uno significare l'altro. Ora avendo riguardo alle cose dette fino a quì, io mi credo, che noi possiamo dire, che l'Impresa sia una celata e maravigliosa significazione di concetti fatti per la proprietà di alcuna cosa, nell' Impresa dipinta, che sia similitudine dell' espresso concetto, e con parole scritte in picciol numero, significanti questa similitudine in modo conveniente.

Dico, fignificazione maravigliofa; avvegnache quelle cose grandemente eccitano la maraviglia, le quali essendo fatte dal caso si dimostrano fatte dall'intelletto: Davane l'esempio Aristotile nel libro dell' Arte de' Poeti colla statua del Mitio, la quale cadendo, cadde addosso, ed uccise colui, che Mitio avea ucciso; quasichè facesse il caso la vendetta, che doveva fare alcuno, con pensiero, che procedesse da discorso. Sarà adunque maravigliosa l'espressione fatta per l'Imprese; poiche quella immagine, la quale

S E S T A

di natura sua rappresenta la cosa immaginata e la sua proprietà, esplica per fortuna l'umano concetto. Dico poi , per la propietà di alcuna cofa, la quale sia nell'Impresa dipinta; perciocchè non essendo niente nella natura, che a qualche fine non sia stato prodotto, ciascuna cosa verrà ad avere qualche proprietà, mediante la quale ella possa conseguire questo fine; al quale l'indirizzò la natura, come muoversi gli Elementi in basso o in alto: sanare il dittamo le ferite velenose: inginocchiarsi il Cam. mello a ricevere il peso: discorrer l' uomo: girarsi i Cieli intorno, e risplender le stelle; dimanierache essendo in una Impresa l'immagine di alcuna cosa, qualunque ella si sia, verrà questa immagine a significare ancora la propria azione o qualità della cosa immaginata: la quale azione o qualità, dissi, che doveva essere similitudine del concetto da esprimersi; perocchè altrimenti non si conseguirebbe il fine di palesare il nostro pensiero. Ed avvegnachè in alcune Imprese siano immagini di cose, le proprietà delle quali non pure mancano di esfere simili al concetto, che si esplica, ma gli sono in tutto dissimilie contrarie; questo non è però contrario a quello, che si è detto di fopra; conciossiacolache queste immagini, che hanno azione contraria al concetto, che si esplica in compagnia del motto, rappresentano l'azione, che è alla loro contraria: e questa è la similitudine del concerto : ed è quasi come LEZIONE

176 abito, e l'altra come privazione, nella quale l'abito si conosce. Dichiaro con esempio. Debbasi con una impresa manifestare questo concetto, che l'umiliarci all'amata donna, ci ha privi di ogni ardire: e pigliamo per simbolo dell'umiliarci il gettarsi in terra : e facciamo dipingere nell' impresa l' immagine di Anteo, la natura del quale era, che gettaiidosi in terra ei ripigliava le forze : e sia il motto : Mihi vires adimit; la proprietà adunque di Anteo. insieme con queste parole, significa e rappresenta il perdere il vigore e l'ardire : e questo è quello, che noi andiamo cercando di esprimere.

Resta ora a dichiararsi, quello che io intenda per l'altra parte, posta nel fine della diffinizione, che dice con parole scritte in picciol numero, fignificanti questa similitudine in modo conveniente. Ora e' bisogna sapere, che signisicando queste immagini un concetto universale. come si è dimostrato di sopra delle lettere degli Egizj ragionando, come il Leone signisica la fortezza, e il Leofante la prudenza; facendo dipingere qualsssa di questi animali in un'Impresa, se noi non diciamo di esser così fatti, o mostriamo desiderio di diventare, o che la fortezza ci giovi o ci nuoca, come ella o fa o non fa al Leone; per certo egli sarà impossibile, che s'intenda il concetto nostro; ma si farà noto solamente un termine semplice, come giustizia, fortezza o simili. Per le cose dette fin qui, non sarà difficile il conofce-

scere, quali siano quelle immagini, che per corpo si possono ricevere nelle nostre Imprese: e queste saranno quello azioni o proprietà, delle quali sieno una rappresentazione, secondo la similitudine de nostri concetti; ed una imitazione di essi, ed:a quelli rispondano proporzionatamente nel modo predetto; ima nello eleggere queste similitudini, volendo che l'Imprese siano maravigliose, si dee avere quel riguardo, che avevano gli Egizi nel determinare per geroglifico l' immagine di qualunque cosa, perciocche non ogni similitudine, che sosfe tra concetti umani, e la proprietà di alcuno animale; pianta o altro era; bastevole a fare, che determinassero quella tal cosa a fare questa significazione; ma a ciò eleggevano solamente quelle, che l'azioni loro mostravano di essere emule del pensiero umano. Ed in ciò debbe porfi grande avvertenza, avvegnachè molto largo è il campo della similitudine: e nello andarci senza riguardo, facilmente si caderebbe nel freddo, tirando similitudine da qualche accidente molto remoto.

Potrassi conoscere ancora, qual sosse la cagione, che mosse Monsignor Giovio, ed alcuni altri Scrittori di questa materia, a rimuovere la sigura umana dalla pratica dell'Imprese; perciocchè dovendo esse significare i concetti maravigliosamente, e non a ciascuno, se noi facciamo dipingere una indeterminata sigura umana in una Impresa, necessariamente at-

fri

tribuire se le dee concetto e pensiere umano: il quale se sarà l'istesso, che esprimere se dee, come interviene nell'Impresa del Sienore . . . dove è l'immagine di un vassallo, che giura fedeltà al suo Signore; che maraviglia ecciterà questa Impresa, o come sarà celata significazione, essendo più chiaro e noto a ciascuno quel concetto per la Pittura, che per lo scritto? ma se non sarà quello, che esprimer si dee, qualunque altro egli si sia, ciò non può venire al proposito nostro, non essendo la Liberalità simbolo della Fortezza: in maniera che e'non farà lecito di torre per corpo delle nostre Imprese, una o più indeterminate figure umane. Ma se noi tale la piglierenio, che da ciascuno ella sia riconosciuta, o per la storia o per le favole, quali sono l'immagini degli Eroi e degli Dii de' Gentili, noi conseguiremo il propostoci fine; perocchè pigliando le costoro azioni, non si torranno quelle, che sono state comuni agli altri uomini; ma quelle, per le quali ei sono stati dagli altri differenti, e come Dii riputati: e queste potranno ottimamente servirci, per fignificate i nostri concetti nel modo già detto. Come se per esempio fosse uno innamorato ardentemente, cui facesse di mestiere lo spogliarsi di questo amore, pel dispregio in che l'avesse l'amata cosa: nel che fare egli sopportasse una crudele ed acerba pena; per certo costui esprimerebbe ottimamense il suo concetto con una Impresa, nella qual sosse l'immagine d'Ercole, il quale cercasse di. spogliarsi l'avvelenata camicia, dono dell'irata Denanira, e con essa si stracciasse la carne a brano a brano: e furioso pel dolore immenso divenutone, facesse salire di se la misericordia sino al Cielo, e penetrare nell'iniquo petto del-

la fiera matrigna.

Il resto de' corpi divini o naturali, o loro immagini potranno estere ricevuti nell' Imprefe, ogni volta che si piglierà l'azione loro propria, certa e determinata: e però si dec avvertire di pigliare di ciascuna cosa il proprio accidente, il quale da essa è significato primieramente; come posto il fuoco, s'intende; che movendosi egli, s'innalza, e la terra difcende, e degli animali ed altro, il fomigliante. Nella scelta delle quali proprietà si dee avvertire di non pigliare l'azione di alcuna cosa, della quale una volta solamente, tra mille scrittori, sia stata fatta memoria; avvegnache non si conoscendo quello, che ella si fosse, noi potremmo così far dipingere nell'Impresa qualsivoglia altra cosa; e dire, che fosse quella, che sa al proposito nostro con lo scriverlo sotto: il che non doversi fare, si dirà poco appresso. Oltre i corpi predotti, i quali rappresentano colla proprietà loro i nostri concetti, ci sono i corpi delle arti, i savolofi e gli storici. Corpo artifiziale sarabbe un argano, favoloso un Argo, storico un Cur-

M 2

180 LEZIONE

zio, de'quali bisogna pigliar quell'uso, qualità o azione, che è stata loro attribuita: come dall' intelletto umano all' argano alzare i pesi: dalla Poesia l'aver Argo cent' occhi: ed a Curzio dall' Istoria il gettarsi nello speco. Molti nel formarsi l'Imprese si sono rivolti a' corpi, il nome de' quali in alcun modo alluda al nome dell' amata donna, o al pensiero loro; onde tolse un Signore un mazzo di viole, alludendo ad una fua Signora Violante: ed il ..... la stella Crinita, che apparve nella morte di Cesare, alludendo ad una sua Signora Giulia: de' quali corpi niuna regola dar se ne può; essendo, come i Logici direbbono, i nomi alle cose un accidente per accidente, e diverso a i Greci, ed a' Latini e Toscani. Puossi ben replicare quello, che di queste Imprese hanno detto gli Scrittori di questa materia, che si guardi ciascuno di non riscontrare nell' otto celate, e nella Pentecoste; perchè le tali Imprese, sono molto meglio atte a muovere il riso, che la ricercata maraviglia: e questo avverrà sempre, che si piglieranno più corpi, i nomi de' quali esplichino il concetto, o quando saranno vili: ed infomma, per chiudere il ragionamento, sarà moltopiù facil cosa il farne cattivo giudizio, che darne ficure regole.

Resta, che uoi consideriamo alcune cose intorno alla quantità dell' immagini, da pigliarsi per corpo dell'Imprese. Ora essendo uno il con-

cet-

cetto, che noi cerchiamo di esprimere, una dee esser l'azione o qualità, che cel significhi e rappresenti; avvegnachè un'azione o qualità sola inferisce un suggetto solo, procedendo naturalmente da una fola cola un' azione, e non da più. Ma perchè egli occorre alle volte, che noi ci serviamo all'effetto predetto di un'azione di qualche corpo, che non procede in lui dalla fua propria natura, ma da una cagione, a quel loggetto forestiera; di qui è, che nell'Imprese si amniette la moltitudine delle figure, delle quali una sia come cagione di quell' accidente, e l'altra, come soggetto di esso, ed egli da amendue immediatamente dipende ed è significato. Siacene esempio il nascere delle rane nella polvere, alla pioggia nell'ardore del~ la Canicola: cosa, che non deriva dalla terra ne dalla pioggia, ma dalla terra e dalla pioggia insieme: e però si porranno far disegnare tutte queste immagini, dovendo servire per un' Impresa. Bene è vero, che quanto minore sarà il numero delle figure, tanto più artifiziosa sarà l'Impresa, e più persetta; essendo la moltitudine argumento d'imperfezione : e l' uso di queste Imprese, che per corpo hanno più d'una immagine, se io non m'inganno, è differente da quello dell'altre, dove n' è una solamente; perciocche queste potranno per acconcio modo servirci a spiegare quei concetti, i quali hanno origine in noi da noi stessi: tali sono gli appetiti di glo-M 3

ria, di onore e di ricchezze, i quali hanno per principio l'anima nostra ragionevole, non altrimenti che quella qualità la forma del soggetto, nel quale ellà si ritrova; ma l'altre Imprese, che per corpo hanno più d'una immagine, possono significare quei pensieri, che sono prodotti in noi da cagione, la quale sia da noi diversa: tali sono i concetti, che spirano l'amate donne a i loro amanti, i Signori a'loro vassalli, un amico ad un altro amico, o qualunque altra se ne sia la cagione; conciossiacofache in queste tali Imprese si scorga una perfettà ragione, la quale si ricerca a fare questa significazione; avvegnachè in esse talmente riguardi l'espresso concetto di colui, che l'esplica, come quell'azione il suo soggetto, e come l'amata donna l'amante suo e quel pensiero; così quella cagione il suo effetto, è foggetto, in che ella lo genera.

Resta ora, che noi consideriamo, quali debbono essere le parole, che noi dicemmo doversi scrivere in picciol numero nell'Imprese, le quali dichiarando la similizudine, che è tra l'azione o qualità dell'immagine nell'Impresa dipinta, e'l concetto, ch'esprimer si dee, vengono a ritirare il significato di quella immagine, che è universale, al proprio concetto di colui, per chi è farta l'Impresa. E per sar questo, è da sapere, come ogni impresa deriva dalla similizudine, come da primo sonte, alla quale si riserisce ancora la dis-

limi-

similitudine nel modo predetto; onde faranno due primieramente le manière de'motti da offervarsi nell'Imprese: una farà manifesta la dissimilizudine sche è tra l' immagine nell' Impresa dipintà, e colui, per cui ella è fatta; perocchè l'uno foggetto farà fortoposto al suo accidente, e l'altro no: e l'altra mostrerà come i due soggetti narrati siano simili a' loro accidenti, ambedue fottogiacendo: e dividerassi questa sorte di motti in altre quattro, secondo i quattro modi, che questo può intervenire; potendo primieramente due cose esser simili infra di loro, così nell'avere, come nel mancare, di alcuna cosa, ed avendola ciascuna di esse, ciò può avvenire e con ragione uguale e disuguale : il che parimente può intervenire, non l'avendo; perlochè cinque al tutto saranno le maniere de motti da ponersi nell'Imprese: e la prima maniera mostrerà la similitudine, che è tra l'immagine e colui, che fa l'Impresa, essendo l'uno e l'altro fottoposto al suo accidente: la seconda dichiarerà la similitudine fra le due predette cose, le quali sieno prive de' loro accidenti: la rerza farà manifesto, che il corpo dell'Impresa e l'autore sono bene sottoposti a' loro accidenri, ma con ragione disuguale: e la quarta per contrario farà vedere l'uno e l'altro, che privi ne siano con disuguale ragione: la quinta poi chiarirà la dissimilitudine dell' una e dell' alcia cofa, delle quali una sia al suo accidente sotto-M 4 posta, e l'altra no. Sia-

Siavi per esemplo della prima maniera de' motti, che dichiarano quella similitudine, che si ritrova tra l'immagine e colui, che fece l'Impresa [l'una cosa e l'altra sottogiacendo a simili accidenti lil motto, scritto in questa Impresa, nella quale sia per corpo un cane arrabbiato, divenuto già paurofo dell'acqua, e però da quella si fugga: il motto sia tale: Tantus tenet ardor amantem. Per dichiarazione della quale Impresa è da sapere, come i cani, venuvi all' ultimo rabbioso furore, hanno gli spiriti, il sangue, ed ogni umore talmente riscaldato, che tutti sono convertiti in naturà di fuoco: e perchè naturalmente l'un contrario fugge l'altro; però fuggono l'acqua questi spaventosi animali, come loro inimicissima: dalla quale nondimeno farebbono fanari, fe trovar si potesse chi dentro ve li gettasse; dimanierache dicendo costui, che fece l' Imprefa, Tantus tenet ardor amantem; creder si può, che egli di conoscimento privo, fuggisse la cosa amata, come il proprio nimico.

La seconda maniera di motti, che dimostra la similitudine, che è tra il corpo dell' Impresa, e colui che la sece, nell'esser privi del loro accidenti, ci si sarà massisesta pel motto dell' Impresa, che si racconterà, nella quale sia dipinta una piaggia siorita: tra siori sia un bracco con una gamba sospesa: il motto sia questo: Nostra natura vinta dal costume. Racconta Aristotile nel libro delle cose mira-

ct Google

185

bili, che si udivano raccontare, una spezie di cani Laconici, di così sottile odorato, ch'esfendo sul sitto della siera, e per l'orme passando tra i siori odoriferi, perdono la traccia della siera, e si restano di cercarne. Avviene un accidente simile all'anima nostra, intenta a farsi gloriosa, non conseguendo il suo sine, im-

pedita dal diletto de fensi

Al morto, che è nell'Impresa, che si des scriverà adesso, ci mostrerà come siano i motti della terza maniera; dichiaranti la similitudine, che hanno i due foggetti, essendo l'uno e l'altro fottoposti a loro accidenti; ma l'uno di ess vi sottogiaccia, l'altro sotrogiacendovi; che meno doverebbe. Sia dunque dipinto un valo, pieno di calcina, la quale fi spenga y cadendovi dentro dell' acqua e e il motto fia tale; Che farà dunque de vostr' occhi il fuo: co? La calcina è caldiffima di natuta sua, come quella; che di fuoco ha fostanza; nondimeno, tratto che sia il fuoco della fornace, toccandola ; ella non fi-fente calda; ma gettandovi fopra dell'acqua, quel caldo, che fi Rava nafecto, fuggendo # freddo dell'acqua, si unisce e si sitira in fe ftesto, e viene a tanto eccesso, welfe Pacqua firficalda, e ne bola le ed It fum 8's Innalza ; onde e, che discorre questi, che fece l'Impresa, colla sua donna Se l'acqua (cola, che pare impossibile) accende le fiamme; Che fard dunque de vostr'orchi il fugco? do dio consie

La quarta maniera de' motti, che dichiara la similitudine, che si ritrova trà l'immagine dell' Impresa e l'inventore di esta, per non esfer fottoposto a' loro accidenti, e non vi sia fortoposto l' uno, non essendovi sottoposto l'altro, che molto maggiormente doverebbe, ci si farà manisesta pel motro di questa Impresa, nella quale sia dipinto l'immagine d'Ercole, effemminato per l'amore di Omfale co ricci e colla ghirlanda in testa, le smaniglie alle braccia, e l'anello in dito: e che con quelle mani, che domarono tanti mostri, e si fecero dar luogo alle guardie dell' Inferno; fili un'accia sottilissima : e il motto vi sia : Non mi debbo doler s' altri mi vinse: Pareva cosa conveniente, che così fatt' uomo , chente Ercole fu, dovelle refistere alle forze d' Amore, e come di tutte l'altre riportare la vittoria di questa guerra; nondimeno non potette egli resistere, onde vinto ne rimase. Dice adunque costui, che fece questa Impresa: Non è maraviglia, se io resistere non ho potuto; poiche Ercole stesso, non fu bastante.

La quinta maniera de motti, che dichiara la dissimilitudine, che è tra due soggetti, riguardando a' loro accidenti, ci si sara manisesta coll'esempio del motto, che è in questa Impresa, nella quale sia per immagine un'alloro, che abbruci de 'l motto sia questo: Chi può dir com egli arde, è in picciol soco. L'alloro abbruciando scoppietta, e sa uno strepito ma-

raviglioso; ma quegli, che sece questa Impresa, abbruciando nelle siamme di Amore, non poteva formar voce; onde rivolto a quell'alloro, besseggiandosi del suo incendio, gli dice, che picciolo è il suo suoco, poichè ei

può dire come egli arde.

Abbiamo infino a qui veduto, qual sia l'usizio del motto, da porsi nell'Imprese, che è dichiarate la similitudine, che è tra l'azione o qualità dell'immagine nell'Impresa dipinta, e 'l concetto di colui, per chi è fatta l'Impresa: la qual cosa altro non è, che adattare il significato universale di quella immagine al tuo particolare: e poi si è veduto in quanti modi questo si possa fare, e quali siano i fonti, da quali derivano queste dichiarazioni. Per le quali cose potrà scorgere ciascuno, che a ragione sono stati biasimati dagli Scrittori di questa materia coloro, che in maniera hanno accomodati i motti nelle loro Imprese, che per essi altro non ci è dichiarato, che la natura dell'immagine, nell'Imprese dipinta: il che avviene, per istare sul loro istesso esempio, nelle carte, dove siano le Città ritratte, nelle quali si vede ancora scritto Brescia, Bergamo, e Milano: del qual diferro sono notate le due Imprese di Monsignore Giovio, l' una dell'Alviano, e l'altra del Duca d' Urbino: nell'una delle quali era l'immagine dell'Unicorno, che tuffava il corno nel fonte, con questo motto: Venena pello: ed in quella del Duca di UrUrbino era una Palma, che si piegava gravata da un peso: e scrittovi: Inclinata resurgit . I quali motti non fignificando altro, che la natura di queste immagini, il tutto viene a fare un semplice concetto nell'animo de' riguardanti': e conseguentemente a non esplicare quello, che questi Signori dir volessero, per li quali elle furono fatte: e veniva quella dell'Unicorno a significar valore di purificare: e quella della Palma rilevamento dall'oppressioni; ma non già, che questi fossero i concetti di questi Signori. Un errore, a questo simile, commetterebbe chi nelle sue Imprese accomodasse un morto, il quale esprimesse tutto il suo concetto; avvegnachè l'immagine officio alcuno non vi farebbe, e farebbevi di soverchio. Riconosce questo errore Alessandro Farra in una Impresa del Signor Muzio Colonna, il motro della quale diceva: Fortia facere, & pati Romanum est: sopra le quali parole non pareva, che altro si ricercasse, per esprimere l'animo generoso di quel Signore.

Che noi dobbiamo guardarci di non cadere in questi errori, ci ammonisce Girolamo Rufcelli; sebbene poi nel raccontare l'Impresa del Duca di Urbino, egli non vi riconosce dentro questo difetto, come quegli che molto meglio sapeva scrivere tralle sue regole quelle, che avessero date gli altri, che riconoscerne l'uso dove occorresse. La cagione,

S E S T A. 189

dalla quale si muove il Ruscello a dire; che noi non dobbiamo porre tali motti nelle nostre Imprese, è, perchè elle dagli Emblemi non sarchbono differenti; intendendo egli per emblemi quei componimenti, ne' quali le lettere altro ufficio non fanno, che dichiarare la na-

tura di quelle figure.

Ora fe noi anderemo esaminando quei componimenti, che dal dottissimo Alciato Emblemi sono stati addimandati, noi non gli troverremo, o ben poco, dissimili dalle favole di Esopo, nelle quali la Pittura non fa ufizio alcuno: il che avviene ancora in questi Emblemi, reggendosi da per loro quelle narrazioni favolofe dell'azioni di quegli animali, o che altro si fosse, donde pigliasse argomento quel Filosofo d'insegnare le cose appartenenti alla vita morale; e sono per la maggior parte stratte da diversi antichi autori, e da Esopo stesso, dimanierachè tra questi Emblemi e le favole altra differenza non si può considerare, che il verso; avvegnachè quelle di Esopo siano anco state recate in versi: e Gabbriello Faerno nominò favole le sue cento, e non Emblemi, tra esse molte esfendovene, state parimente dall'Alciato raccolte. Ora sostenendosi la narrazione di esse al tutto senza la Pittura, statavi posta per diletto del vedere solamente: e non potendo stare l'Imprese senza l'immagine, altra differenza bisognerà che sia tra questi componimenti, che l'immaginata del Ruscello: e conseguen-

199 temente altra cagione bisognerà che sia quella, per la quale i motti dell'Imprese non possono dichiarare la natura dell'immagini . E se noi, andremo esaminando le cose dette fin qui, facilmente conosceremo quale ella sia; perocchè essendosi detto, che l'immagine, ritratta nell' Impresa insieme colla sua qualità o azione, e la similitudine del nostro concetto, se l'una e l' altra di queste sarà espressa per la Pittura, come ella dee, io non veggio, che poi possiamo mettere un tal motto in una Impresa, senza fare quello, che di già era fatto; perchè tanto importa il vedere dipinto l'Unicorno, che tuffi il corno nel fonte, onde le serpi se ne fuggono, quanto scriver queste parole Venena pello . O l'immagine adunque o il morto in questa Impresa sarà di soperchio : cosa che è fuori del ragionevole. Aggiungi, che quei concetti rimangono universali, come essi sono dalle immagini signisicati, in maniera che l'Imprese tali non fanno l'effetto, che da loro si ricerca. In questo errore caggiono sovente coloro, che pigliano per corpo dell' Imprese l' immagini di quelle cose, che sono al tutto incognite; perchè volendo pure, che qualcosa si sappia di quel componimento, essi sono forzati a dichiarare con iscriverlo sotto, che cosa quella sia, o che ella si faccia. E però dissi di sopra, che queste immagini erano da fuggirsi, non potendo, chi tali l'adoperava, fuggire o quequesto difetto, che si è raccontato di sopra; a un altro di non picciola importanza, che è il non essere inteso da nessuno. E tanto basti aver

detto della qualità del motto.

Avendo poi considerazione alla quantità, si dee cercare, che essa sia più breve, che possibile ne sia, in maniera che egli non abbondi in alcuna parte, perchè indarno si sa conoscer quello con sei, che nell'istesso modo si può sare con quattro; contuttociò può con ragione esser differenza ne' motti quanto alla grandezza, nella qual cosa, come noi dobbiamo governarci, si conoscerà esaminando una delle regole del Giovio, data da lui intorno a' motti, la quale è la quinta, e dice in questa maniera. Richiede il morto, che è l' anima del corpo, il quale vuol esser comunemente di un idioma diverso da quello di colui, che fa l'Impresa, perchè il sentimento sia più coperto: vuol ancora esser breve, ma non tanto, che si faccia dubbioso; la qual regola non è stata molto approvata dagli scrittori di questa materia: ed alcuni particolarmente si contentano moltopiù del motto, che nel proprio idioma e' sia fatto, che nell' altrui, purchè egli sia fatto con sale : e molte Imprese vanno oggi fuori, che hanno per motto de' versi del Petrarca, e sono belle a maraviglia. E però rispondendo alla ragione, che mosse Monfignor Giovio a dire, che questo non si dovesse fare : che su, perchè il sentimento

LEZIONE

venisse più coperto; si può dire, che assai viene il sentimento coperto, ancorche i motti si facciano nel proprio idioma; poiche quello; che ordinariamente si esplica colla voce e colle lettere; coll' Impresa si significa e rappresenta per l'azione o qualità di alcuna cosa, nell'Impresa dipinta: la qual fignificazione non è intesa, se non da coloro, che hanno cognizione della natura delle cose: e se quello, che sia o che faccia quella immagine, dovesse esfer dichiarato dal motto, in tal calo varrebbe la ragione di Monsignore; ma non facendo nè dovendo fare il motto questo ufficio, e non avendosi dell' immagine e sua azione altra notizia, che quella, che se ne ha per la Pittura; il sentimento dell'Impresa non verrà ad essere, nè più chiaro nè più scuro, facendoss il motto in questo o in quello idioma, se non per coloro, che quel linguaggio non intendano; dipendendo la prima intelligenza di esse Imprese dal conoscere l' immagine dipinta, e la sua propietà. Siacene argumento questo, che se sarà alcuno, che intenda il motto, fatto in linguaggio forestiero, e non conosca questi la natura di quell'immagine, egli non caverà altrimenti il sentimento di quella Impresa, benchè egli intenda le parole. Tornando ora alla quantità del motto, il quale, secondo la regola del Giovio vuol esfer breve, gli altri Scrittori dell' Imprese si accordano con lui: e ci aggiungono quasi di un volere, che lo vor-

Di .ed by Google

193

rebbono cavato da scrittore approvato: e sebbene il Giovio, togliendolo d'altri, lo comporta lungo fino a un verso; alcuni altri non non lo vorrebbono così grande; mi amerebbono di un verso solo una particella, secondo il concerto e le figure: le quali cose non istimo io, che abbiano necessità alcuna, essendo molti concetti, che con due parole, e una immagine esprimere non si possono: Oltre a tutto questo è cosa molto accidentale; che sia stato qualche autore approvato, Greco, Toscano, Latino o Franzele, che abbia espresso il concerto, che possa volere esprimere qualunque persona. E se questa regola dovesse star ferma, noi saremmo astretti molte volte a toglierci giù dall' impresa del fare l'Imprese : c però credo io, che non sia ben fatto il ristimgersi a questo precetto; ma che sopportar si debba, che ciascuno si faccia e posta farsi il motto da per se medesimo, non trapassando già la grandezza di un verso, poichè così anco malvolentieri è dagli altri ricevuto. Egli è ben vero, che iostimerei più artisiziose l'Imprese, traendo i motti da alcun famoso Scrittore, che l'altre dette di fopra; ma nel pigliarli da altri, io loderei, che ci fi avesse questa avvertenza, che quel Poeta o qualun que altro Scrittore egli si sia, dal quale i motal ti si traggono, avesse dette le parole, che debbono servire a quest' effecto, a quello stesso proposito, che dee l'Impresa significare, co-

194 me per esempio, se alcuno votesse significare per una Impresa, di confumarsi tacitamente nelle siamme di amore, procacciatosi per corpo di essa l'immagine dell'Ebano, che per la sua densità non leva la fianima abbruciando, ma fi confuma egli ancora in certo modo, senzachè altri se n'accorga; volendo porre un motto in questa Imprela, cavato da autore nobile, e' potrobbe ricorrere al settimo dell' Eneide, dove Virgilio, trattando l'infelice principio dell'amore di Didone, così dice:

Vulnus alik venis, & caco carpitur igni. il qual verso potrebbe pigliare in tutto o parte, secondochè egli si volesse accostare, o discostare dalla brevità: e volendo, come si dovrebbe, studiare, che sia breve quanto possibile sia, io credo, che bisogni aver questo riguardo; stando però nel proposito di cavare i motti da Scrittori approvati i perocchè facendoseli da per se stesso, io credo, che al tutto faccia mestieri il lasciargli intendere : siccome anco fa di bisogno, quando si cavano i motti da Scrittori, che ad altro proposito detti gli abbiano; conciossiacosachè tanto monti il metter per motto di una Impresa un verso, o una parte d'esso di Catullo o di altri, detto ad altro proposito, quanto sormarlosi da per se stesso, non potendosi a niente valere degli antecedenti o de'conseguenti. Credo adunque, che volendo ingegnarci, che i motti siano brevi, faccia di bilogno di pigliare dall'au-

tore, del quale altri vuol servirsi, non una sentenza intera, o tutto un concetto; ma l'antecedente solamente o'l conseguente: e quella parte, che rimane, sia qualsivoglia di queste due, venga espressa dall'immagine, che serve per corpo dell' Impresa. Esempio di tutto quello, che si è detto, ci sia questa Impresa, per la quale si debba esplicare questo concetto, che la ricompensa delle fatiche e de' travagli infiniti sofferti da un amante per l'amata donna, o da un suddito pel suo Signore, sia stata la morte, o qualche altro strano accidente; per corpo di questa Impresa convenientemente prender si puote un Giovenco, legato sull'altare, in atto di esser sacrificato, quasi che questo sia il ristoro delle fatiche tante e de' benefizi, che fa al genere umano questo animale: e pel motto andremo a Virgilio nel decimosecondo dell' Eneide presso al fine, doye egli introduce Enea a parlare con Ascanio, quando guarito per arte divina della ricevuta piaga, ei tornava di nuovo alla battaglia, in quei versi:

Ille avidus pugne, suras incluserat auro, Hinc atque binc: oditque moras, bastamque coruscat.

Postquam babilis lateri clypeus loricaque tergo

Ascanium fusis circum completitur armis,
Summaque per galeam delibans oscula, fatur:
Disce, puer, virtutem ex me, verumque laborem,

1 Google

## 196 LEZIONE

Fortunam ex aliis.

Del qual concetto si potrà pigliare l'ultima parola, che dice Fortunam ex aliis: alla quale precede quel verso, Disce, puer, vietutem ex me, verumque laborem. La senteuza del quale troppo acconciamente presentata dall' immagine di questa Impresa, ed essendo grandemente tutto il concetto di questo Poeta ajutato dal motto; perciocchè sentendo coloro, che hanno cognizione di quell'autore, quel motto Fortunam ex aliis, subito ricorrono coll'intelletto al verso precedente, e veggendo quella immagine, intendono il concetto di tutta l'Impresa.

संस्कृति । इत्यानिक स्वापन स्वयं । इत्यानिक स्वयं । इत्यं । इत्

## LEZIONE SETTIMA DI BENEDETTO

## BUOMMATTEI

Sopra l'Imprese.

MPRESA la più difficile di quante in ogni spedizione letteraria possa centarsi, ho sempre stimato, nobilissimi, e virtuosissimi miei Signori, il discorrere, e dar giudizio di alcuna Impresa: ed altrettanto malage-

vole il trattare in generale della loro natura, e delle regole, che si ricercano per ben sormarle. E se alcuno mi domandasse quel, che m'induca a ciò credere; non altro, gli risponderei, che la facilità così grande, che mostrano molti nell'inventarse.

Dal vederne così spesso pubblicare tante, quasi.

quasi tutte composte in un giorno, odue: dal sentirne discorrere con tal franchezza, e darne sentenza dissinitiva da ogni genere di persone, cavo io, che pochi in effetto sieno, che l' intendano, e che ne abbian tal cognizione, ch'egli arrivino a segno di sapere, non che altro, ciò che elle sieno; giacche per lunghissima esperienza restiamo in chiaro, che gli uomini per lo più si cimentano più volentieri in quello, che meno sanno: e discorrono più arditamente di quello, che meno intendono.

E chi volesse dalla prova ritrarre il vero. consideri l'immensa copia de' dicitori, che in ogni genere si fanno sentir giornalmente, e pure non cercarono di apprender mai i primi principi di quelle regole, che per dire ordinaramente son necessarie: e saccia un poco reflessione a' poetici componimenti, che molto più numerosi, e più importuni delle cicale asfordano di ogni tempo gli orecchi degl' intendenti. E chi son quelli, che parlano più francamente delle leggi, e de'governi delle Repubbliche, e degli Stati? chi della jurisprudenza, e della politica non senti mai lezione? Tralascio le belle cose, che dell' Architettura si sentono sino ne' mercati, della Pittura. della Musica, e di cent'altre professioni : e quel, che più è da ridere, della milizia, che fece entrare una volta in collera il Grande Annibale

199

bale contro quel Formione lettore di studio: E dirò solo della medicina, di cui sono i professori pervenuti a cal numero, ch' e' trapassano ormai di gran lunga quello degl'infermi: e di questi la maggior parte ignorantissimi sono al tutto, e dell'alterazione de' polsi, e d'ogni qualità di complessione, e di anche minima cognizione di minerali, di femplici o di composti : Infomma gli uomini si appigliano per l'ordinario a quelle cose, chemmono sanno; come avvenne a quel Periandro appresso Plutarco, il quale effendo medico eccellentiffimo, da Archidamo fu derifo, per essersi dato infelicemente alla Poesta. Benche a dire il vero ; ciò non è così stravagante; come altri crede; perchè siccome il non iscorgere o non penetrare i pericoli, fa l'uomo più ardito; così il non conoscere gli errori; lo fa più pronto a quelle azioni, dalle quali starebbe molro lontano, se quel che si ricerca per farle bene, meglio sapesse.

Il vedere dunque, Signori, la facilità, che molti hanno di fare Imprese, m'ha indotto a crederla azione tanto difficile, che pochi siano, che l'intendano: e perciò non conoscano gli errori, che vi commettono. Ma quel che io per le ragioni già dette, ho sin' ora creduto vero, mi si è coll'esperienza fatto certissimo, veggendo io la disticoltà, che questi nostri Accademici hanno trovato nello stabilire la loro generale Impresa; attesochè,

essendo domini tanto dotti, ed in tutte le professioni così intendenti, che io non ho mai meglio conosciuto di sapere poco, che quando tra loro: mi foh strovato; fi fono nondimeno affaticati più e più mesi: ed essendosene proposte e ventilate quasi infinite; che a prima vista apparivano degne di molta lode i nell'esaminarle poi strettamente, e col paragone dell'arte fattone il faggio, fono state da loro, come non intieramente il loro animo palesanti, non accerrate ¿ Finalmente dopo lunghi e vari discorsi dopo molte e spessissime conferenze, non senza dottissime ed ingegnosissime opposizioni, da risposte seguite parimente ingegnose e dotte, hanno alla fine accettata la figura della pianta del Cappero, come al nome di Svogliati: e al motto, Perche n' invoglie, sopra tutte l'altre conveniente. Ma perchè il. mondo è pieno di gusti più svogliati di noi medefimi, che Svogliati facciamo chiamarci; pare, che alcuni se ne mostrino poco contenti; predicandola per men buona di quel che paja a chi la formò; ho pensato non essere affatto fuor di proposito l'accennare oggi brevemente la cagione, che ci ha mossi ad accettare questa fra tutte l'altre: e così verrò, non solo come membro dell' Accademia a giustificare appresso di voi questi Signori miei maggiori, che la formarono, ma come censore a difendere me in particolare, che a tale elezione non mi opposi, anzi unitamente concorsi all'approvazione.

Non vi ricerco, Signori, di attenzione, perchè la materia per se stessa pare, che il ricerchi: e la benignità vostra me ne assicura. Perciò, lasciando ogni altro pensiero da banda, diremo, facendoci alquanto addietro: Che l'uomo, oltre a molt' altre prerogative, che ha ricevuro in particolare da Dio e dalla Natura, sopra gli altri animali tutti, questo è quel che lo sa differire spezialmente da tutti loro, il servirsi del giudizio: e per esser dotato dell' intelletto, aver modo di accennare e palesare, o naturalmente o con artifizio, i pensieri

Sono stati alcuni tra essi poi, che per farsi tra gli uomini, quali sono gli uomini tra gli animali, hanno santasticati diversi modi per accennare i loro concetti con artiszio, e di essere intesi, o espressamente in consuso, o da tutti quelli, che gli veggiono, o da alcuni in particolare, secondo il desiderio di chi gli fa. Di qui nacquero i segni, le cifere, le metafore, le savole, gli enimmi, gli apologi, i cimieri, le livree, le divise, le maschere, i motti, gli emblemi, l'Imprese, i Geroglissi, atti, chi in uno, e chi in altro modo ad esplicare i concetti della lor mente.

della sua mente. Quindi servendosi della voce, ha trovato nome a tutte l'azioni, a tutti gli accidenti, tanto di queste, quanto di quelle: inventando poi segni e caratteri per ac-

Del-

Delle voci, e de caratteri, oltreche non fanno a propolito pel nostro intento, avendone già trattato in altre mie opere, pubblicate molti anni sono, per ora si tacerà: Perciò fermandoci su gli altri modi, pare, che dividendofi, postan ridursi sotto tre capi; significando altri con parole sole, come i motti: altri con figure sole, come i Geroglifici: altri con parole è figure insieme, come l'Imprese. La qual divisione considerata da chi negli antichi tempi trattò di questa materia, diede loro occasione d'insegnarci, che le sigure, in luogo di corpo stessero o di materia: e le parole servissero di forma o d'anima: e perciòs'industero à dire, che il Geroglifico solo di corpo, e il motto folo d'anima fossero partecipi: e che l'Impresa di corpo e d'anima fosse dotata; concludendo perciò, che la figura in luogo di corpo, e.'l motto in vece d'anima le servisse, L' autorità de passati, si dee fempre tenere in venerazione; ma la ragione ad ogni autorità dagli uomini ragionevoli viene anteposta.

lo per me vi confesso, che io non so come e possa trovarsi cosa composta, o sia dall'arte, o dalla natura, che solo d'anima sia formata, o solo di corpo resti contenta. Se'l motto adunque, e se il Geroglisico cosa composta debbon chiamarsi, che altrimenti al sicuro non si diranno, bisognerà dire, che egli abbiano e corpo, e anima. E quale è il corpo del

mot-

to, e quale l'anima del Geroglifico? Il corpo del morto, dite voi, tanto essere le parole, quanto le figure del Geroglifico. Sarebbe cosa mostruosa, che le parole servissero d'anima in nostro proposito: e bisognerebbe affermare per vero, che corpo e anima per lo stef-

To dovessero prendersi.

E se qualcuno avesse pur desiderio di contraddirmi, gli domanderei, in quanti modi polsono considerarsi quelle parole. So, ch' e' mi sarebbe risposto, che e' può aversi riguardo ad una di queste tre cose, o alla semplice scrittura: o alla voce, che da essa viene accennata: o a quella cosa, ch' è significata da quella voce. Sia verbi grazia quel morto volgatissimo Ab ungue leonem; possiamo in esso considerare o la semplice scrittura, cioè quel numero di caratteri, che disposti ordinatamente, accennano quelle parole ab ungue leonem: o quella voce, che si manda fuori in pronunziando que-Ro detto ab unque leonem : o quell' unghia o quel leone, da quelle parole fignificate.

Nel primo modo non può dirsi forma in alcunà maniera; perchè i caratteri non sono altro, che meri lineamenti, pittura, effigie, pura materia. Ne meno nel secondo, perche il suono della voce è semplice percussione d'aria, e perciò materia. E molto meno nel terzo modo, perchè quell'unghia e quel leone, accennato dalla scrittura, non sono meno materia, che le fosse effigiato dalla Pittura. Non può star-

204 vi per tanto in luogo di forma, s'ella è materia. Ma qual sarà la forma, che tu asserisci trovarsi nel Geroglifico? La medesima, che del motto, o cosa a lei simigliante; che essendo peravventura con quella dell' Impresa, quasi in altro, che di numero non differente, con opportuna occasione parleremo fra poco di tutte insieme. E discendendo al particolare dell'Impresa, sarà bene, che veggiamo ciò, ch' ella sia, e con alcuna più propria descrizione, che per me si possa stabilire, della sua natura, e quindi cavare la, se non piena, almeno sufficiente, cognizione della bontà della nostra Impresa, forse da chi non l'ha con quella esattezza esaminata, che si ricerca, per ancora non penetrata.

Impresa, per non c'ingolfare in cent'altre descrizioni da diversi assegnatele, diremo noi essere Una velata significazione di concetti, uccennati artifiziosamente da alcuna parola, colla somiglianza della proprietà di alcuna cosa figurata. Esamineremla a parte a parte, e colla dichiarazione di quelle, non folo verremo ad accennare in generale la di lei natura; ma a facilitarci la strada di scoprire della nostra in particolare, e la bontà, e la, per quanto può darsi in fimil proposito, perfezione. Dicemmo nel primo luogo fignificazione di concetti per accennare il genere di tutte tre le mentovate spezie di modi d'accennare artifiziosamente i nostri pensieri, come dicemmo: perchè an-

che

che il Geroglifico, anco il Motto hanno quefto per loro proprio ufizio, fignificare i con-

cetti della mente di chi gli fa.

Ma perchè e'non basta o volete agli uni, o volete all' altra per fare, ch' egli acquistino nome d'Impresa, di Motto o di Geroglisico, la già stabilita significazione; giacche anche il semplice parlare, e il semplice scrivere hanno per fine d'accennare i pensieri dell'animo, vi s'aggiugne il pronome velata, che lo stesso vale, che se dicessimo, che essendovi parola o figura, che scopertamente accennasse il nostro concetto, ella perderebbe il nome d'Impresa: e renderebbe il Geroglisico e'l Motto assai meno maraviglios: e priverebbe l'inventore in gran parte di quella lode, che cercava acquistarsi per quella via . Aggiugnemmo in oltre accennata: non dicemmmo palesata o scoperta; perchè ella vuol esser tale; che fenza qualche ajuto di semplice accennamento, non si conseguirebbe da noi quel fine, che da noi si desiderava.

E quale è lo strumento, di cui ci serviamo per accennare significazione cotale? Nel Motto sono le parole, e nel Geroglisico le sigure. E perciò nella descrizione aggiugnemmo nel primo luogo da alcuna parola, che dal Geroglisico la diversissica. E soggiugnemmo poi nel secondo colla somiglianza della proprietà di alcuna cosa sigurata: e così venghiamo ad escludere il Motto.

E no-

E notate, Uditori, che noi dicemmo praprietà, non di figura, ma di cosa figurata. Perchè a formare un concetto, non si dee attendere alla natura della cosa figurata; ma della cosa da essa figura accennata. Come per esempio, se vedremo una figura di una pianta, non dobbiamo aver riguardo alla figura, che al guardo ci si appresenta; ma alla pianta da quella figura accennata. Dicemmo finalmente per ultimo compiniento, e singolar perfezione dell' Impresa artifiziosamente : e con questo avverbio si viene a palelare una condizione molto necessaria alla bontà dell' Impresa. Perchè, siccome quelle cose, che essendo prodotte calualmente, appariscono fatte apposta, e con discorso premeditato, sono ad eccitare la maraviglia di tutte l' altre molto più atte; così all'incontro di quelle avviene, che essendo inventate con grande studio, si fanno apparire significate, da proprietà naturale o da qualità di cota per ogni altro fine, o prodotta dalla natura o dall'arte inventata, che per accennare quel concetto o quell' occulto pensiero, che l' ingegnoso inventore volle accennare. La perfezion dell' Impresa adunque consisterà nel mentovato artifizio: e così, quanto ella farà più artifiziosa, riuscirà più ingegnosa;

E perciò concludendo diremo, con ragione avere affermato, l'Impresa esser velata signisicazione di concetti, accennata artifiziosamen-

207

te da alcuna parola, colla simiglianza della proprietà di alcuna cosa figurata. Ricercasi pertanto alla formazione di un' Impresa, e parole e figure, perchè senza parole Geroglifico, e senza figura sarebbe Motto. Ma bastano queste parole e queste figure, per fare, ch'ella riesça Impresa? Signori nò. Come lo provi? Colla sperienza, non disgiunta dalla ragione. Piglisi qualunque detto, con tutte quelle regole, che insegna l'arte; aggiungasi a una o più figure, in quella maniera, che a suo luogo si tratterà; domando, se quell'unione si posfa ancor dire Impresa. Certo no: che vi si ricerca da vantaggio la significazione del concetto: quell'applicazione, che: si fa, o che può farsi del suo concetto ad alcuna somiglianza colla cosa accennata della figura, o cosa sigurata; che altrimente bastava dire, Impresa esser union di parole a figura; ma noi l'abbiamo detta significazione di concetto, accennato da parole aggiunte a figura.....

Il concetto adunque dà l'anima, lo spirito, e la vivezza a quella cosa figurata, e a quelle parole, che sinza questo si starebbon pura potenza, pura privazione: atta sì a ricevere forma, essere, e nome d'Impresa: ma non si potevano già dire per ancora Impresa. E che altro sa la forma nella materia? domanderà alcuno. A che servono quelle parole? se l'applicazione si può fare dalla somiglianza della cosa figurata: a che proposito moltiplicare gli enti, come si dice, senza

alcuna necessità? Rispondo, per distinguerla dal Geroglifico: nella stessa maniera, che alle parole si aggiugne alcuna figura, per fare, che ella non sia col motto una stessa cosa; ricevendo l'anima l'uno o l'altro dall'applicazione del concetto nel modo stesso. E volendo passare più avanti, scorgeremo assai manifesto, che le parole non si stanno nell'Impresa, così oziose, come altrui pare. Perchè il Geroglifico non può servirsi di una figura, che per un sol concetto o significato. Ognun sa, che il Gallo si piglia sempre per la Vigilanza: il Cane per la Fedeltà: il Serpente in giro per l'Anno: il Tridente per Nettunno: il Fulmine per Giove: la Civetta per Minerva: la Colomba nera per la Vedova. Ma nell' Impresa non è così; perchè ella può servirsi di un corpo solo, cioè di una figura medesima, per esplicar concetti quasi infiniti. Ecco, il Cane serve per corpo Geroglifico per la Fedeltà, perchè egli è al suo padrone fedelissimo; ma avendo egli molte altre proprietà, sopra alle quali si può fondare la somiglianza del nostro affetto; noi possiamo con alcune parole accennare da quale affetto si dee prendere la somiglianza, per farvi sopra l'applicazione.

Volendo noi accennare per tanto questa sedeltà colla figura del cane, vi si potrebbe aggiunger quel verso di Dante nel vigesimoter-

zo dell' Inferno, che dice:

Dietro alle poste delle care piante.

Ov-

SETTIMA.

200

ovvero ci potremo servire di quel del vigesimo settimo del Paradiso:

Fede, ed innocenzia son reperte.

che accennando quella naturalezza del cane di feguire con molt'affetto il Padrone dovunque và, porge altrui materia di farvi sopra la somiglianza, e cavarne il concetto. Ma il cane oltre a questo è in eccessivo grado collerico; perciò servirà a nostro proposito la sua figura, se accenneremo questa collera con quel verso del medesimo Dante nel duodecimo della stessa Cantica;

Siccome quei cui l'ira dentro fiacca.

per la qual collera sua naturale è sempre adusto, sempre assetato: il che potremo accennare con tutto, o con parte di quel verso

del vigesimo sesto del Purgatorio:

Rispondi a me, che 'n sete ed in suoco ardo. E perchè mediante questa siccità e questa collera egli è facile a divenir rabbioso; si può accennare con quel, che si legge nel nono del Inferno:

Impetuoso per gli avversi ardori;

Volendo accennare il rimedio opportuno alla nostra voglia, dipingendo un cane, che s'accosti, o salti in acqua, si potrebbe usare quel del vigesimo primo del Purgatorio:

Si fece la mia sete men digiuna.

O pure aggiugnere quel del vigesimo terzo della seconda:

Per la cagione ancor non manifesta.

Efe

Confusione e paura insieme miste, o quel dell' undecimo della seconda:

.210

Teneudo gli occhi con fatica fisi.

Per toccar l'allegrezza, che da lui si mostra
nel ritrovare il suo Padrone, si può prender
quel del ventesimo del Paradiso:

Quelli, onde l'occhio in testa mi scintilla.

O per accennare quanto si compiaccia della presenza del Padrone, ci potremo servire di quello del trentesimo pure del Paradiso:

Che prende quindi vivere e potenza. E' vigilante il cane: e quando il Padrone riposa, egli scorre del continovo, ansioso della di lui salute: il che si può additar con quel del vigesimo nono pure del Paradiso:

Che mai da circuir non si diparte.

O per significar la guardia, che sa il giorno e la notte alla casa del Padrone, non guardando nè a ghiacci nè a Sole: uno del vigesimo settimo della terza:

Così si fa la pelle bianca; nera.
Volendo fignificare la bravura, di che è dotato,
per la quale ha cuore d'affrontare e cignali,
e tori, e leoni, ci servirà quel del decimo settimo della medesima:

Ben tetragono a colpi di ventura.

O vero

o vero uno del sesto pur della stessa: Che a più alto Leon trasser lo vello.

Per accennare la sagacità, colla quale combatte, ora assaltando, ora sfuggendo, ora affrontando e dall' una e dall' altra banda, pigliar potremo quel dell'undecimo dell'Inferno, tutto o parte, secondo il bisogno:

O con forza, o con frode altrui contrista. E' golofissimo; perciò volendo accennare la natura di alcuno, dannato di questo vizio, si potrebbe dipingere un cane, o legato o scorticato, o in altra maniera gastigato, con quel del vigesimoterzo del Purgatorio:

Per seguitar la gola oltra misura. o dipignendolo con un osso in bocca, porrai

uno del terzo del Paradiso:

E d'un altro rimane ancor la gola. o con quel del vigesimoquarto del Purgatorio.

Esuriendo sempre.

Vedest talora consumar l'ore intere a rodere un osso arido e secco, dal quale non può trarre altro umore, che il proprio sangue, che gli esce dalle gengie, e la bava, che gli cala dal palato; perciò si può dire quello dell' undecimo del Paradiso:

Che mi disseta colle dolci stille.

Si può anche dipignere una lucerna guardata fissamente da un cane, con un verso del primo della terza:

A se mi fece atteso.

O uno

LEZIONE

o uno del vigesimo terzo della seconda:
Generando brama.

o uno del fettimo della medesima:

Quella col non poter la voglia intriga.

o il principio d'uno del ventesimo della medesima:

Secondo l'affezion, ch'a dir ci sprona.

Se passando dall'acque con un pezzo di carne in bocca, vedendo l'ombra di essa, e credendo, che sia cosa maggiore di quella, che tiene, lascia quella, e si perde l'una e l'altra; per ciò sa a proposito uno del secondo della seconda:

Trattando l'ombre, come cosa salda:

Abbaja alla Luna; onde per accennare un che grida indarno contro a chi può più di lui, si potrebbe dipignere un cane, che abbaj alla Luna, col motto tratto dal vigesimo della stessa.

Per la qual sempre convien che si rida.

Con dipignerlo dietro a una fiera, se gli potrebbe a nostro proposito assegnare quel del
decimoquinto della terza:

Che fece accrescer ale at voler mio.

E'anche semplice il cane, e si scorge da quello, se il Padrone singe di farli sesta, e dandogli buone parole lo percuote, egli rammaricandos, riceve le sinte carezze per grand'amorevolezza: e questo s'accennerà con'quel
del vigesimosesto della seconda:

A voce più, ch' al ver drizzan li volti.

Tro-

Trovasi talora, che il cane, o per same o per vizio, si mangia le pecore dategli in guardia. Di quì si porrebbe singerlo impiccato per la gola, con un verso del nono della terza:

Perocché facto ha lupo del Pastore.

In somma il motto, accennando alcuna qualità della cosa figurara, viene a diversificare in maniera quella figura, ch'ella può tirarsi a diverse applicazioni, e così farle differenti l'una dall'altra, e in questa maniera, il motto può dirsi forma, non intrinseca, non essenziale, non quella, che alla cosa dà l'essere; ma estrinseca e accidentale, che fa distinguerla da ciascun'altra, che propriamente può dir-

si effigie.

Ma io non votrei, Uditori, che la vostra benignità fosse di pregiudizio all'ossequio mio. Sò molto bene il rispetto, che per obbligo di natura, e di civiltà son tenuto a portarvi; ma confessandovi il vero, il vedermi favorito d'attenzione, quale non all' umile favellar mio, ma ad ogni più lodato stile, bastar potrebbe, m'ha fatto ardito: e quasi compiacendomi di me stesso, mi trovo ingolfato in un pelago, da non ne riuscire così facilmente in poche vogate. Ho perciò risoluto di gettar l'ancora, per aspettare altro giorno a ridurmi al Porto, col mostrar l'eccellenza della nostra Impresa; perchè l'allungarmi più oggi, fon sicurissimo, che voi tediati, e me renderebbe colpevole d'inosservanza. A que-O 3

LEZIONE

sh'altra dunque v'invito, se vi compiacerete di nuovo savorir me, e sentire la conclusione di materia così dissicile. Intanto rendendovi quelle grazie, che io sò e posso, dell'onor fattomi in sentire con pazienza le mie parole, che altro certo non hanno avuto di buono in se, che la generosa vostra presenza, atta a nobilitare qualsivoglia basso discorso d'interudito e semplice dicitore; so sine.

LE-

ૡ૽૽ૡ૽૽ૡ૽ૡ૽ૡ૽ૡ૽ૡ૽ૡ૽ૡ૽ૡ૽ૡ૽ૡ૽ ૱૱ૹ૱ૹૹૹૹૹૹૹૹ ૡ૽ૡ૽ૡ૽ૡ૽ૡ૽ૡ૽ૡ૽ૡ૽ૡ૽ૡ૽ૡ૽ૡ૽ૡ૽ૡ૽

## LEZIONE OTTAVA DI BENEDETTO

## BUOMMATTEI

Sopra l'Imprese.

Atural voglia, e quasi di tutti gli uomini difetto innato esser mostrammo, Signori, quello dell'applicarsi per ordinario ad Imprese ineguali alle forze loro, e del discorrere più pronta-

mente delle cose, che meno essi intendono. L'esperienza m'ha poi scoperto quel, ch' io creduto non avrei mai, che uno biasimando un errore, nello stesso tempo vi caschi dentro, senza guardarsi da quel pericolo, ch' egli aborrisce.

Il confessare alla libera il commesso fallo; pare, Signori, che abbia gran forza di scancellare in parte la colpa, e di non poco alleggerire

la dovuta pena. Che se ciò non mi rincorasse, temerei molto d'incorrere un pericolo quasi evidente: e di restare non pure accusato, ma condennato, se non da voi, che tanto benigni siete, da coloro almeno, che poco delle virtu vostre partecipando, sono più rigidi os-

servatori degli altrui fatti.

Il pigliare un impresa tanto difficile; e mettermi a ragionar dell' Imprese, d' esse esaminando l'origine, e la natura, poteva attribuirfi peravventura ad una certa confidenza, che ciascuno ha per ordinario di se medesimo: o a desiderio di mostrare la prontezza del mio buono animo: o ad ambizione di poter dire d' aver tentate cose magnanime; se non ad accorgimento d'aver campo di ricoprire i miei falli colla difficultà della materia presa a trattare. Ma il pigliarla in tempo, ch' io mostrava di conoscer quel ch' io faceva, mi riduce alla memoria quell'Impingere in portu, proverbio al mio proposito molto quadrante. Contuttociò io mi confido, perche io son sicuro, che voi sapete, che a ciascuno è lecito difender se, e le cose sue, e appresso agli nomini virtuosi giustificarsi dell' accuse, dategli contro a ragione.

Era la nostra Impresa da alcuni poco lodata: io ne veniva perciò tassato, e come Cenfore, e come Accademico, onde a me toccava, e per l'interesse pubblico, e per lo privato, a mettermi in questo pelago del disenderla,

derla, ancorchè io conoscessi d'espormi a naufragio quasi certissimo. Spiegai dunque necessitato le vele del mio discorso: e sospinto dalla dolce aura della vostra grata presenza, m' ingolfai tanto addentro, che quando io pensai di dar volta a dietro: e coll'applicare alla pratica, quanto s' era stabilito dalla teorica, ridurmi al lito; m'accorsi con mio rammarico; che'l tempo nol comportava; perchè i'avrei tenuti voi, miei Signori, troppo a disagio, se di trattenervi tanto pensato avessi. Perciò con vostra licenza mi fermai quivi, promettendovi di ripigliare l'interrotto corso, quando piaciuto vi fosse di ritornare, sperando di sentire pervenuto in porto l'acclamazione, che foste per fare alla nostra Impresa, più lodabil forse di quel che altri sin' al presente si sia creduto. Ora ch' io vi veggio qui radunati, e solo a quest'effetto per quant'io credo; ecco che senza indugio me ne vengo a voi.

Provammo nella passata, Impresa non esser altro, che una velata significazion di concetti, accennata artifiziosamente da alcuna parola, colla simiglianza della propietà d'alcuna cosa sigurata: e per quanto a noi parve, mostrammo appieno, che la significazione, è la vera forma, che le dà l'esser: e le parole, insieme colla sigura, la sua materia. Perciò dovendo noi trattare delle regole, che si rice cano, per fare una buona Impresa, prima discorreremo della forma, che altro, che significazione non

è: poi diremo della materia, cioè della figu-

ra e delle parole.

· La fignificazione adunque esser dee fondata sopra alcuna somiglianza e dissomiglianza, che siritrovi tra la persona, o per dir meglio tra l'affetto della persona, che si pretende accennare nell'Impresa, e la cosa figurata in essa: Nè paja ad alcuno strano di sentir aggiugner una cosa, nella diffinizione non accennata; perchè ognun sà, che quel che si stabilisce d'uno de' contrari, s' intende stabilito dell' altro scambievolmente. E perciò, se dicemmo, questa significazione dover procedere per via di fimiglianza, non venimmo ad escludere il suo contrario, cioè la dissimiglianza. Puossi per tanto fare questa applicazione, o per la similitudine, che abbian tra loro questi due subjetti, persona accennata e cosa figurata : o per alcuna dissimilitudine, che tra loro sia, che può essere in tre maniere: o tra' subjetti soli, e non negli accidenti: o tra gli accidenti soli, e-non ne' subjetti: o ne' subjetti, e negli accidenti equalmente. Volendo v. g. accennare uno di grand'animo, che non si possa indurre a far cose di lui non degne; potremmo figurare un Aquila, con parte di quel proverbio, che i Latini solevano usar di lei, cioè: Non captat muscas: ed ecco l'applicazione per via della somiglianza: Siccome l'Aquila non s'abbassa a cose vili; così, io non sono per abbassarmi a far cosa vile. Ma se noi volessimo far l'ap-

l'applicazione per dissomiglianza, potremo dire in questa maniera: Benchè io non sia Aquila, cioè dotato d'estreme forze, sono contuttociò nella generosità eguale all' Aquila, non potendomi indurre a far cose vili: e così verrà ad effere per dissomiglianza degli accidenti. Volendo proceder poi al contrario, per fomiglianza de' subjetti, e dissomiglianza degli accidenti, si potrebbe aggiugnere alla stessa figura lo stesso motto, ma senza la negazione (come: alcuna volta si trova; appresso a i Latini) applicato agli uomini grandi, che s'ingeriscono in cose minime, cioè: Captat, ovvero Venatur muscas, o come altri dicono Thripas aspiciens. El'applicazione è questa: L'Aquila, benche intenta a cose maggiori, talor s' induce a pigliare le mosche, e piccolissimi bacherozzoli; ma io intento a cose maggiori; non mi curo delle minuzie.

In ultimo per intera dissomiglianza, cioè de' subjerti insieme e degli accidenti, che delle quattro maniere è l'ultima da noi proposta, si può dir così: Se l' Aquila così potente, talor s'inducea sar cose vili; io, benchè d'estreme forze non sia dotato, non posso indurmi a sar cose vili. La significazione adunque dalla somiglianza, e dalla dissomiglianza indisserente mente si può cavare. Dalla qual provata conclusione cavo io. Signori, un pensiero, che s'io parlassi ad altri, che a pari vostri, io certo di scoprirlo non ardirei. Ma chi è tra voi, che

non sappia, che a ciascuno è lecito il filosofare e discorrere, e disputare di quelle cose, che, o non sono per ancora stabilite affatto, o ancora posson ricevere interpetrazione? Non attendono gli uomini saggi al comun parere, ma alla ragione; però a dirlo, io non mi spaven-

to, parlando a Voi.

Assegnano i prudentissimi legislatori di que-Ra bell'arte una regola considerabile in proposito di questa accennata fignificazione; cioè ch'ella si faccia in maniera, ch'ella non apparisca troppo gonfia, e ripiena d'alterigia e di-soverchia confidenza di se medesimo: intantoche ne anche vogliono ammettere quelle, che per altri sono inventate. La ragione par che sia, che quantunque colui, per chi elle son fatte, non apparisca da se lodarsi; le lodi contuttociò iperboliche e smoderate; partoriscono al lodato per ordinario invidia, disprezzo, e odio: e fanno acquiftare a chi loda, titolo di adulatore e di lufinghiere. Ma io son di parere, a questi molto contrario: e tengo, che questa regola non abbia luogo, e non se ne debba fare alcun capitale ... Anziche quelle, che sono in apparenza tali, che possano stimarsi altere; e ripiene di confidenza, fi debbano giudicare degne di maggior lode, perche son più atte a destar l'ammirazione; fine principalissimo dell'Impresa. Il che da voi, Uditori, farà approvato, ricordandovi delle tre maniere, da noi mostrate, del far l'apl'applicazione per dissomiglianza: la quale applicazione verrà così ad esser più artifiziosa, e la significazione più velata: condizioni principalissime e necessarie, come nella prima si dimostrò.

Aggiugnesi un altra regola da' professori; ch' ella non sia facile a ritorcersi contro all'Autore, o motteggiarsi con qualche equivoco o detto proverbiale, o in altra manie. ra vilipendersi e mettere in burla. Il che altro al parer mio, non concluderebbe, che prois bire al tutto l'Imprese; sapendosi per provatissima sperienza, che cosa non è sotto il Cielo, che non possa calunniarsi da' maldicenti: e quelle del Pesco, e del Melo, tanto da alcuni vilipese, ne faccian fede. Troppo affanno sentirebbe chi volesse prendersi cura delle mordacità de' maledici, e delle vanità degli scioperati, che tanto biasimano di quel che veggono, quanto, o non lo 'ntendono, o di poterlo imitare disperano. Fuggansi le parole oscene, le sigure, e gli atti poco decenti, e foprattutto gl' irreligiosi. Del resto dicasi pure anche quì, che l'esser composte con più artifizio, le fa degne di maggior lode.

Miglior sentenza, pare a me quella dell' accennare quella particolare inclinazione, o proprietà della cosa figurata, della quale intendiamo di prendere la somiglianza; perchè le comparazioni non hanno a correr su quattro piedi: e le similitudini non hanno a essere una

794

222 cosa stessa: basta, ch' elle sien simili in quella parte, che dee servire all'applicazione. Vero è, che io non loderei, ch' elle fosser tali, ch' elle non si potessero intendere da' mezzani ingegni; perchè quei, che veramente posson dirsi sapientissimi, si riducono a poco numero; ond'e' parrebbe, se troppo fossero oscure, ch' elle non fossero fatte per l'universale, come in effetto conviene che sieno. Bisogna perciò avvertire, che 'l corpo sia conosciuto, e non abbia d'interpetre necessità: e le sue qualità sien note e facili a potersi apprendere anche da' mezzani ingegni; per lasciar di poi speculare agli spiritosi, a cavarne comodamente l'applicazione.

Voglio, Ascoltanti, per ultimo compimento di questo capo, dirvi una cosa, da me imparata da un nostro nobilissimo Cittadino, in un suo Trattato sopra l'Imprese, il più dotto e il più bello, s'io non m'inganno, di quanti io n' abbia veduti in questo proposito; benchè sin ora fi lasci leggere scritto a mano. Una buona Impresa vorrebbe essere a foggia d'un Sillogismo, di cui la prima proposizione, da professori di Logica detta maggiore, fosse l'azione o propietà della cosa sigurata: la seconda, che minore la chiamano, il fenso delle parole: e la conclusione, la conseguenza, che ne risulta: che appunto è'l concetto, che vuole esprimersi. Vorremo v. g. accennare uno, che senta per amore eccessive pene, figureremo un Cane, col motto:

Impetuoso per gli avversi ardori, e'i sillogismo corre così: Il Cane per gli avversi ardori diviene impetuoso: io sento avversi ardori; Adunque io son simile al Cane, vicino a venire impetuoso.

Or passiamo all'altro capo, nel quale discorrere promettemmo della materia, che di figure e di parole consiste, come provammo. Ma perchè la prima cosa, che si considera, è la figura, sopra la quale si fonda la somiglianza, di

essa prima conviene trattare.

Certo è, Signori, che non si trovando cosa nella natura, che non sia ordinata per qualche fine; ogni cosa bisogna, che abbia qualche propietà. E giacchè ogni figura qualcosa ne rappresenta, e include la proprietà della cosa figurata; ogni figura potrà mettersi nell'Imprese, mentre quella proprietà sia determinata e certa, per notizia di storie o di favole o d'oppinion comune; onde sarà lecito il servirsi di tutte le figure, che cose naturali ne rappresentino, o sieno animate o fenz' anima, o sieno semplici o pur composte, come elementi: animali di qualunque sorta, o d'aria, o di terra, o d'acqua, non e-Icludendo ne anche gli entomati, insetti, e omogenei, mentrechè si possano e sfigiare in modo, che chi gli vede, gli riconosca: piante d' ogni. spezie, posson servire, così salvatiche, come domestiche, non meno velenose che medicinali: pietre similmente posson servirci, metalli.

talli e minerali, tanto rozzi quanto affinati, con ciò che da queste cose può derivare, come penne, gusci, uova, fiori, foglie, semi, schegge o tronconi: e'l simil dicismo dell'artifiziali, come fabbriche, edifizzi, ed ogn' altra fattura, o meccanica o liberale, con tutti gli strumenti, di che si servono gli uomini per fabbricarle, come seghe, martelli, compassi, forme, o fucine: e tutto quello in effetto, che lo 'ngegno umano sappia inventare, non solo realmente, ma per finzione poetica, e per mero capriccio de' compositori di favole, d'apologi, e di novelle. E così non potranno riprendersi i Satiri, gl' Ippogrifi, i Centauri, le Serene, le Fenici, le Remore, i Pellicani, come pure si veggono da molti usare. Bisogna in conclusione servirsi di cosa vera, o nella natura, o nell'arte, o nell'opinione. Confesso bene, ch'egli è necessario aver gran riguardo, prima a non pigliare corpi, o naturali o artifiziali, che siano, o tanto piccoli, che difficilmente possano alla vista rappresentarsi: o tanto confusi, che per un altro si possan prendere: come sarebbe mele, o vin bianco, che con agresto, o con sorbe peste si può scambiare: o manna, o rugiada, che da neve o brinata non si distingue: o un effetto del Sole o della Luna, ignoto quasiche a tutti: o formica, o zanzara, che dipingendofi, alla sua grandezza, non si può scorgere: o facendosi maggiore del suo naturale, apparisce spropor-

zionata, e divien ridicola. In somma, quel che non è aborrito dalla natura, o schifato dalla civiltà, o proibito dalla religione, come sarebbon quelle cose, o detti, o positure, che l'uso delle persone ben costumate non permette, che si ricordino; tutto ci può servire alle nostre Imprese. L'altra cosa, che dee avvertirsi, è: Che i corpi favolosi sien noti per iscritture d' Autori celebri, e accettati dal consenso universale degli uomini: e quì si dee seguitare più la comun credenza, che la verità: e dire, che la Salamandra vive nel fuoco: e la Fenice ogni tanto tempo s'abbrucia, e rinasce. E quando noi abbiam più Scrittori, che narrino un fatto diversamente; il più creduto e'l più noto si dee pigliare, ancorchè falsissimo: o lasciarlo stare. Onde io non posso non celebrare di grande accortezza un nobile Cavaliere, che facendo in una sua galleria, che per la novella Sposa dovea servire, dipignere a foggia d'emblemi [ che pure hanno dell'imprese le regole molto più larghe | diversi atti di pudicizia di donne famose in cotal virtù; non volle metter fra essi quel di Didone; volendo seguir piuttosto la creduta finzione del Sovrano Principe de'Poeti, che la non tanto nota verità di Giustino, o di Trogo, o d'altri Scrittori, o Poeti, o Storici.

Dobbiamo avvertire, in ultimo, che se la cosa è impossibile, sia almeno credibile e verissimile. Di qui è, che non è lecito servirsi P di

di figure, che abbiano del mostruoso e dell' impossibile: come avverrebbe, se si singesse un
cane con testa d'asino: un giglio, annestato a
un ancora: cose da tutti credute, come sono
in effetto, fasse, e perciò male, a rappresentare cosa vera, posson servire: e quando anche
potessero, elle riuscirebbero assai inferiori di
bontà e di vivezza a quelle, che sondano il
lor concetto su cosa vera, o creduta vera;
che quivi consiste tutta la gentilezza dell' artifizio; dove in quella maniera ognun può singere e fantassicare ciò che gli piace, e tagliare, come si dice, i busti alla misura delle
casacche.

Aggiungono altri, ch'e's'avvertisca di non metter figure contr' all' uso unite, come quel che:

Delphinum filvis appingie, fluctibus aprum, fpaventati forle, o'ngannati da quel precetto: ... non ut placidis coëant immitia, non ut

Serpentes avibus geminentur, tigribus agni.
Ma questi non s'accorsero, che Orazio parla in quel luogo delle sciocche sinzioni poetiche, le quali poco fanno al nostro proposito: o non avvertirono a quell'applicazione per dissomi-

glianza, poco fa da noi accennata.

Mi ricordo a questo proposito d'un personaggiogrande per tutti quei capi, per li quali un uomo si può dir grande, che veggendosi poco apprezzato, da chi doveva per più rispetti apprezzarlo molto: e quasi fatto inferiore ad altra persona, di lui men degna insinitanitamente, dipinse una bella Chinea col basto: e appresso di lei un Asino con sella ricamata d'oro, con questo morro:

concetto sì spiritoso, e sì al vivo significante, che e' nonoccorre spender parola per ispiegarlo. Approvo ben quella regola del non si sondare sopra qualità particolare d' uno o d'altro individuo: come chi prendesse il siume Pattolo, che le rene ha d' oro: o 'l Benaco, che sa i carpioni: o 'l Fonte Debrì, che ha l'acqua sino a mezzo di caldissima, e sino a mezza notte l'ha poi freddissima; perchè non essendo quelle proprietà comuni a tutte le loro spezie, non si posson riconoscere come bisogna: e così peccherebbe per troppa oscurità.

Non sò già che stima sia da voi per sassi, di quel che alcuno si propone per necessario: che la sigura sia presa dello stesso genere della persona significata. So bene, che per una donna si è preso talora un lauro, un giglio, un diamante, un ermellino, un leone, un gallo, e sino il Sole: e per un uomo, una palma, una rosa, una perla, una salamandra, una civetta, una lupa, e la stessa Luna, e pur non si riprendono da chi ne sa. E quand'altri le riprendesse, risponderei, che gli animali si distinguon per sesso difficilmente nella pittura: e l'altre cose nella varietà di tanti linguaggi, tutte ricevono, dove articol di

maschio, e dove di semmina, talchè tutte a tutti possono servire. E quando ciò non bastasse, potrei soggiugnere, che dovendosi fare l'applicazione, sopra alcuna proprietà, non sopra tutta la sustanza, poco rilieva la simiglianza de' generi; perchè la proprietà o l'affetto può esser simile nell'uno e nell'altro sesso.

Resta per ancora non terminata la quistione importantissima della singularità o pluralità de' corpi o delle figure; trovandosi alcuni; che negano, una sola potersi usare : altrile celebrano per le più belle : chi solo ne concede due, chi tre, e chi fino a quattro afferma potersi arrivare, con molte distinzioni di medefimi o diversi generi, spezie, e individui di azioni o di passioni, di cagioni o di membra parziali, o totali. Sentite, Signori vi prego, il mio pensiero. O noi vogliam fare l'applicazione del nostro concetto sopra cosa, o fopra azione: se sopra cosa, il corpo, cioè la figura, vuol essere una; perchè essendo più, più sarebbero anco le proprietà: le quali esfendo diverse, non se ne potrebbe cavare una fola applicazione : ed essendo simili o le medesime, tutte sarebbono superflue da una in su. Se sopra azione, si possono ammertere e comportare tutte le figure, che ad accennare quella azione concorrono unitamente: come chi volesse accennare il fuoco, che si trae eol fucil della pietra, e s'accende l'esca, do-

229

ve, non l'esca, non il fucile, non la pietra sono cagione di quello accendimento; ma il fucile battuto sopra la pietra, e l'esca ad essa accostata: e così tutte queste sigure possono e debbono aversi per un corpo solo, perchè tutte tendono a un fine solo; ma quella percussione e accostamento vi stà, come cagione di quella azione, cioè di quell'accendimento: e'l suoco e l'altre sigure vi concorrono come subjetto. Basta adunque in tal caso avvertire di non vi porre sigure supersue, e non operanti: come chi aggiugnesse alle sopraddette, legne, o candela, o altro, che solo servirebbono a generare consusone per l'intelligenza, e conseguentemente per l'applicazione.

Più considerabile mi par quell'altra della novità del corpo: e tralasciando le ragioni e gli argomenti, che ci si fanno, dico, che il riprendere un corpo da altri usato, è un riprender la stessa natura, che non produce ogni di corpi nuovi: non uomini, non animali, non piante: non erbe, non pietre; ma tutted' una materia nel suo genere da lei si formano. Vedesi gli uomini d'una massa di carne, tutti la carne avere: le piante nelle loro spezie d'una Ressa sustanza ogni di nascere, e germogliare: e niuno arrefice di perfetto perderà il nome, col servirsi ne'suoi layori della stessa materia, che adoperò un altro. Replicherà forse alcuno : gli uomini e l'altre cose prodotte dalla natura, si distinguon per la forma, o diciamla effigie: e tutti son disferenti, se non di temperamento, almen di mole, o di colore o d'altra diversità: e quei che vengono dall'arte, non riescon mai tanto simili, ch'e'non si possano rassigurare, e dalla maniera del manisattore, e dal peso, e dalla misura, e dalla forma.

Ma non è questo usicio del motto, l'avere una o altra attitudine di significare: il porgere materia, o in questa o in quella foggia, d'applicarvi fopra il concetto, la rende come forma sustanziale, diversa da qualunque altra: e l'essere contrassegnata di tale e di tal motto, che come effigie propria la particolareggia per così dire individualmente, non lascerà, che per una altra ella possa prendersi, e sia pure il corpo da altri usato quanto si vuole. Finalmente, a quel che si discorre della figura umana, dico, ricordandoci, di quel che poco fa si è fermato della somiglianza de' subjetti, che, o noi vogliamo servirci di quella figura, per rappresentare predicato o qualità universale dell'uomo, in quanto è uomo: o per additare un particolare uomo, notato d'una tal proprietà, affetto, o accidente singolare, e non comune a tutti gli altri uomini. Nel primo modo, non può servirci; perchè quelle proprietà, quei predicati e quegli accidenti convengono a tutti gli uomini; onde sarebbe, come un dimostrare o accennare una - cosa per la stessa cosa, che d'ogni artifizio la

pri-

priverebbe; nel fecondo modo, molto meno; giacchè di fopra si è dimostrato, ch' e' non è secito servirsi d' individui, o accennare particolari proprietà, asserti, o accidenti determinati. Delle membra poi separate, come braccia, mani, gambe, occhi, cuore o altro, io
certo nè l'approvo assolutamente, nè del turto l'escludo; perchè e' può essere, che alcuno se ne sappia servire con tal arte, che se
dissicultà, che hanno gl' interi corpi, restino

Supite.

Ci resta un poco di dubbio di quella comunissima opinione circa il colore. Al quale, mi par di rispondere, che io non ho sentito sin quì ragione, che mi persuada, a riprovare un Impresa, che per forza di colori faccia conoscersi: se già questa sola in qualche parte non militalle, che essendo o scolpita o disegnata semplicemente, ella può dimostrare ingegno più pellegrino; poiche ella accenna con più semplicità, e con chiarezza eguale, quel che s'intende accennare con essa. E venghiamo alle parole, altra parte della materia, che morto la diremo per più brevità. E per la prima sia quella considerazione, che si dee avere, che egli accenni, non palesi o dichiari espressamente quella proprietà della cosa sigurata, sopra la quale si fonda l'applicazione della somiglianza: nè meno dichiari espressamente il concetto: come quel Malo mori, quam fadari, detto così chiaro per se medesimo, che

l'ermellino e 'l fango, vi sono affatto superflui. Non bisogna già, che sia tanto scuro, ch'e' non si possa conoscere subito, e verificare immediatamente della figura, e non accennando proprietà o affetti di quella particolari: nè abbia del metasorico: nè sia facile a ritorcersi contro all' Autore: nè anche tanto comune, ch'e' possa applicarsi ad ogni sigura. Non vi stia ozioso, non dichiarando alcuna proprietà

della figura, come quello

E nulla stringo, e tutto il Mondo abbraccio, posto sotto alla torcia spenta:o dichiarando quelchè di esser dichiarato non ha bisogno, come al Cielo stellato: l' Aperto Calo, o'l Fleditur, non frangitur undis, mentrechè il mare ondoso vi sia dipinto. La brevità, soprattutto pare, se non necessaria, molto lodevole; perchè e'si mostra maggiore ingegno, quando col poco s'esplica il molto. Io nondimeno farei quì, Signori, una digressione, e direi: O'l motto è tutto composto da noi, o è preso da Autore, o comun proverbio: ed essendo preso e composto da noi; che la brevità gli accrescesse di quella grazia che abbiamo detto: e penso, che due o tre parole, o al più quattro, che anche non fossero molto lunghe, sarebbono a sufficienza: e avendo tra loro qualche unione, o replica, o contrapposto, o scherzi, o bisticcio, o altra figura, come di traduzione, di contenzione, d'annominazione, o altra tale, insegnata da' Professori della Rettorica, riuscirebbe

rebbe al mio credere più ragguardevole: e per tutti gli esempi vaglia quell' Una solo, Una salo, aggiunto alla figura della Noce d' India; ma se il motto sarà cavato da Poeta, o altro Scrittore samoso, o da alcun detto proverbiale, non occorre avervi altro riguardo, che non ecceda la misura d'un verso, perchè la sua bellezza consiste nell'esser riconosciuto per di quel tale Autore: e scelto con acutezza, e

appplicato con accortezza.

E colla medesima distinzione giudico potersi rispondere a quell'altro dubbio: se'l verbo si debba porre in prima, o in terza persona: cioè, che essendo cavato da Autore, o preso da comun detto, si debba porre intero, come egli sta, senza aver riguardo a numero, a genere o a persona; consistendo tutta la sua grazia nell'esser detto da altri in altro proposito, e tirato da noi a fignificare un nostro concetto, da quello molto diverso. Ma essendo da noicomposto, loderei più la terza; che quel metterlo in persona prima, par quasi, che sia cavato da certi Pittori antichi i quali facevano uscire di bocca alle loro figure alcune parole; ma io loderei bene assai più, che tacendo il verbo, si servisse de'nomi o pronomi, o degli avverbi, o de' gerundj, o de' participj, o al più degl' infiniti o impersonali; che così essendo più indifferente, sarà più velata e più spiritosa.

Resta a vedere per ultimo, in che linguag-

gio si debba scrivere: di che si trovano opinioni molto diverse, e alcune pare che abbiano dello stravagante : massima mente quella del servirsi d'ogni idioma, fuor che del proprio del paese, e della persona, che sa l'Impresa. Io sarei d'opinione, che si dovesse considerare a chi e perchè ella dee servire. Un Cavaliere, o Capitano, o altro Personaggio, in occasione di comparire in una guerra, in un parlamento, o altra funzione pubblica (perchè sempre in questi luoghi concorrono molti di diverse lingue) acciocche ella s'intendesse meglio dall'universale, altro idioma, che latino non userei. E lo stesso farei per un Principe o gran Signore, che non ristrigne il suo nome entro a' termini del suo dominio, o tra le mura della sua Patria. Ma per Dame o Cavalieri o altre persone, che abbiano a comparire a una giostra, barriera, o mascherata, o per altra occasione farsi vedere al popolo minuto, crederei, che fosse meglio usar l'idioma proprio; che questo riuscirà, come più inteso, più dilettevole. Dovendo poi servire per Accademici, e per Letterati, altra lingua non userei, che quella, di che e' fanno professione: in tanto che se i loro esercizi sono di scienze e di materie dottrinali, perchè queste per lo più si fanno in latino, io così farei il motto. Ma se gli esercizi fossero di belle lettere, discorrendosi e in pubblico e in privato nella lingua propria, io di quella mi servirei, e ciò per due ragioni. La prima è, che il professare una lingua, e rifiutarla nelle sue insegne, par che dimostri, o poco giudizio in non apprezzare, o poco talento a sapere usare quelchè si professa. La seconda ragione è, che usandosi comunemente di metter nell' Imprese dell' Accademie, e degli Accademici, oltre al motto, e alla figura, anche il nome, o general dell' Accademia, o particolare di ciascuno Accademico, e questo in lingua propria; a me pare un accoppiamento sproporzionato il nome in un idioma, e in un altro il motto; dovendo amendue servire a dare unitamente spirito alla figura. Quando io veggo una composizione di sì fatta sorta, non posso non mi ricordare di quell' Epitaffio di tre linguaggi ristretto in undici sillabe:

Hic jacet Mistro Pedro Ciabattino.

E poich' e' si è satto menzione del nome, che all'Imprese dell' Accademie, e degli Accademici si suole aggiugnere, non mi par da tralasciare una regola, da osservarsi in questo proposito, che è tale. Che il nome concorra collo stesso motto a sar nella sigura quello, che nell'altre il motto sa da se solo: e allora sarà più lodabile, che procederà per via d'unione, o di replica, o di contrapposto, o di comparazione, o di negazione, o simile: come su quella dell'Unito Accademico Elevato, che avendo l'Accademia una lira per generale Im-

presa, prese per sua particolare il ponticello della lira, col motto cavato dal Petrarca:

Mentre che 'l corpo è vivo.

Equesto è 'I concetto: Siccome il ponticello starà unito alla lira, della quale è membro, mentre che il corpo di lei, cioè il tutto sarà vivo, cioè intero e permanente; così io sarò unito all' Accademia, di cui son membro, sinchè ella dura: così verrò ad esser con lei Elevato, ond' io potrò dirmi con gli altri anch' io:

Già coronati nel superno regno. che tal'era il motto della generale.

Or eccomi nobilissimi Ascoltatori condotto a riva. A me non par, che mi resti altro da far per ora, che rendervi quelle grazie ch'io sò maggiori dell' onor da voi fattomi in questa mia difficil navigazione, rincorandomi col vostro aspetto, e colla vostra attenzione quasi tirandomi al bramato, più che sperato Porto: di che alla gentilezza vostra mi confesso molto obbligato. Scenderò dunque, per più d'appresso inchinarmi al vostro gran merito; sperando di sentire in tanto l'applauso, che siete per fare alla nostra Impresa: alla quale applicando le regole da me estratte, quasiche in quintessenza, da' buoni Autori, e avvalorate dalla conserva, e condimento della ragione, sarà da voi non pure approvata, per non avere in se cosa degna d'alcuna riprensione; ma lodata, per arrivar poco meno che alla perfezione. Già mi par di sentire, che tra voi diciate: Si gli Accademici avevan già risoluto di chiamarsi Svogliati: nome, che nella nostra lingua accenna propriamente, chi dell'appetito del cibo si sente privo; benchè egli accenni anche talora altre inappetenze, come di studiare, di dormire, di giuocare, di discorrere e cose simili.

E quì hanno mostrato gli Accademici, direte voi, accortezza degna di loro. Prima con eleggersi un nome, che intendendosi da loro per modestia, dell' inapperenza degli studi, e della virtù, si può pigliare a prima vista nel significato del cibo. Secondo, perchè volendo innalzare questa loro adunanza, virtuofamente vengono ad abbassare se medesimi, col fingersi svogliati di quella cosa, di che essi, e non d'altro, sono bramosissimi. Non è superbo adunque il concetto, ma per somma umiltà ragguardevole. Elessero una pianta di Capperi per loro Impresa, col motto: Perchè n' invoglie: il quale, procedendo per via di contrapposto, col nome di Svogliati, riesce non meno vago, che artifizioso. Il Cappero è preso per l'Accademia: il nome, per se medesimi: e'l motto, per lo desiderio loro. L'applicazione è fondata sulla somiglianza, che l'Accademia ha col Cappero, che è di far tornare l'appetito a chi è svogliato, e così può farsi l'applicazione: Siccome il Cappero ha virtù di far tornare l'appetito agli svogliati; cosi l'Accademia ha virtù di far tornare la voglia di bene operare agli Accademici, che Svogliati sono. E volendo, siccome è detto, fare il sillogismo, di cui la figura stia per maggiore, il nome per minore, e'l motto per conclusione, si può dir così: Chi è svogliato, usa il Cappero, perchè l' invogli. Noi siamo Svogliati; perciò usiamo il Cappero, cioè frequentiamo l'Accademia, perchè n'in-

voglie. Tutto il composto è alquanto facile a ingannare i semplici, che vedendo il Cappero materia mangiativa, e sentendo il nome di Svogliati, e'l motto Perche n'invoglie, che del mangiare s' intende ordinariamente, posson credere, che solo di cosa da mangiare si tratti: e così riesce di significato più maraviglioso. Non è già tale, che con ogni poco di spirito arrivarvi non possano, e con lieve applicazione penetrar l'intendimento degli Accademici: E' corpo naturale, semplice e solo, da non vi fare errore, e scambiarlo per pluralità e confusione. La pianta è conosciutissima, vaga alla vista, o sia dipinta, o scolpita, o disegnata senza colori: e per le virtù medicinali, che ha così grandi, nobile in se, e da ciascuno molto stimata, e tenuta in pregio. Le quali virtù o proprietà, e quella del far tornare l'appetito in particolare, come è comune a tutti gl' individui, così è propria della sua

spe-

spezie. Se ella da altri sia stata usata prima di noi, come alcuni de' nostri hanno cercato con gran premura, poco c'importa. Basta, che con un tal motto, e con un tal nome, e nello stesso significato non si sia vista. Sò, che alcuni potrebbon dire, che la pianta non rende l'appetito; ma solo il frutto: e quello non semplicemente preso, ma accomodato con artifizio. Della quale opposizione io nulla o poco fo capitale; perchè jo mi rendo più che sicuro, che tra voi sarà chi saprà rispondere, che nè anche la paglia, nè anche la stessa spiga mantengono in vita l'uomo; ma il granello, intorno al quale bisogna usar prima grande artifizio, acciocchè e' diventi cibo proporzionaro. E pure la spiga e la paglia sono stati usati senza alcuna riprensione.

E noi con vostra licenza soggiugneremo, che nè anche l'Accademia è abile perse sola a darne quegli ajuti e quel giovamento, che si pretende; ma è necessario, che ci affatichiamo, che la frequentiamo, che sentiamo del continovo dotti ammaestramenti di quei che sanno: e così ci verrà fatto, di trar da essa il prositto desiderato. Ond'io ripieno d'alta speranza, che così a fare siamo disposti, a tutti noi pronosticando lo 'ntero invogliamento del bene oprare, terminerò il mio discorso col nostro Dante, che disse nel vigesimosettimo del Paradiso, sorse a questo nostro Captimo del Paradiso, sorse a questo nostro Cap-

pero alluder volendo:

LEZIONE

E vero frutto verrà dopo 'l fiore.

Nel secondo del Paradiso, parlando, o io lo credo, letteralmente del nostro Cappero:

Virtù diverse esser convengon frutti.

## LEZIONE NONA

## DI BENEDETTO BUOMMATTEI

Sopra l'Imprese.



gnando il poco sapere de' principianti, ha per somma gloria l' impiegarsi nell' altrui benesicio, porgendo in ispezie materia di esercitarsi alla gioventù; acciocchè quello, che non può far l'età e la scienza, possa in qualche parte farlo l'esercizio e la pratica.

Di qui è, che dovendo io, per ubbidire alle prudentissime ordinazioni dell' Accademia, O proProporre alcuna Impresa, che il mio pensiero, e il mio concetto, con qualche similitudine, o vi scuopra o v'accenni: nè conoscendomi io dotato di tanto senno, quanto a così fatto mestiere si richiede; ho risoluto di venirmene a configliare con Voi: e recitandovi quel poco, che io ho saputo cavare dagli Autori in questo proposito, intendere da voi il parere vostro: col quale por regolandomi, spero, che mi verrà formata un Impresa tale, quale si ricerca per non apparire indegno della vostra onorata conversazione. Ma perchè il parlare in astratto, e quasiche ideale apporta per ordinario non meno difficultà a chi ascolta, che fatica a chi parla; per meglio lasciarmi intendere, applicherò i precetti, ch' io ho potuti cavare da quest' arte, alla singolare offervanza, che a me par di conoscere nella generale Impresa dell' Accademia, nella quale pare a me si ritrovino tutte le regole, che a buona Impresa convengono: dimanierachè seguitando solo i precetti, servati in esla, si pud iperare, o io lo credo, di comporre, e la mia e molt' altre lodatamente. So che m'infegnerete cortesemente, o Signori, e compatirete scusandomi, se non avrò così bene intese tutte le regole da me osservate; e per poterlo appieno eseguire, mi starete ad ascoltare con pazienza; però, fenz'altri preghi o protesti, comincio la mia giovanil diceria.

Questa voce Impresa, pare a me d'aver

vi-

243

visto, che si pigli in due modi; perchè alcuna volta si prende per un certo nome verbale (fiami lecito per maggiore intelligenza fervirmi de' termini delle scuole) che significa quella cosa, che l'uomo si mette o si dispone a fare: come tirare a fine un Impresa, lodare o biasimare quell'Imprese, o cosa tale. Ma nel proposito nostro, Impresa è un concetto, un pensiero, che noi intendiamo d'accennare, coll'unione d'un corpo figurato, e d'un motto: la quale è differente da quello, che noi diciamo Emblema, direi io, in quella maniera, ch'è difference un Poema Eroico da un Romanzo; perchè in effetto Emblema pare, che non sia altro che Impresa; nella quale non sieno osservate tutte quelle strettezze di regole, che a fare una buona Impresa si debbono di necessità osservare. E molto più è diversa dall'Impresa quell'altra, che noi diciamo Jeroglifico: che è quando con una sola figura, 🕟 s' accenna alcuna cosa, come facevano gli Egizi, che col Coccodrillo figuravano il loro Regno d'Egitto, col Lione l'Affrica, coll'Ulivo la Pace, col Sole il Giorno, colla Luna Notte, Atene colla Civetta, e la Libertà col Cappello: le quali cose mancando di rappresentare per via di similitudine, non debbono chiamarsi Imprese, perchè Imprese veramente non sono; attesochè Impresa, come pare a' migliori, è un composto di figura di cosa naturale o artifiziale, che dal motto ajutata, di-Q 2

mostrialcuna sua operazione, proprietà o qualità, e di singolar concetto d'animo, per via di similitudine a quella applicato, affine di sco-

priesi altrui con diletto

Concederemi . Signori, che io, per maggiore intelligenza di me medesimo, vi esamini le parti di questa diffinizione, che cetto mi pajono molto proporzionate a così degno composto. Mentre si dice, Composto di figura, &c. ecco accennato il genere; perchè ogni Impresa bisogna, che sia composta di figura, e di quell'altre cose, che si ricercano, come vedremo; ma aggiugnendovi, di cosa naturale o ara tisiziale, si viene a scoprire le differenze; perchè non ogni composto è atto per l' Imprese; ma è necessario, che quel composto sia di cosa, o naturale o artifiziale, come un sasso, una pianta, un monte, un sole, un archibuso, un coltello: e se fosse tigura fantastica, come quella stravagante chimera, accennata da Orazio, non sarebbe composto opportunoper Imprese. Dicesi dal morto ajutata, per dimostrare l'uficio, che il motto ha nell'Impresa, che non vi stà in luogo di forma o d'anima, come dissero vanamente gli Antichi; ma serve per ajutare l'intelligenza della figura; perchè dipingendosi per esempio una fiamma senz'alcun motto ( giacche la fiamma ha infinite operazioni, proprietà, virtù e qualità) non è possibile andare coll'intelletto a trovare il fignificato, e siesi pur bell'inge-

gno quanto si voglia. Ecco il fuoco è di sua natura lucido, trasparente, semplicissimo; perciò ha facultà di scarcerare le tenebre, e rallegrare colla fua chiarezza chiunque lo vede: e di qui nasce, che essendo più di tutti gli altri elementi incorporeo, sempre tira ad alto: non è capace d'alcun colore: si rende impossibile ad esser pesato, e molto facile a risvegliarii, accendersi e augumentarsi dal solo fiato: Dall'altro canto egli è caldo e secco : e perciò ha facultà di riscaldare, d'asciugare, d'abbruciare, di consumare, di purgare, d'attrarre. E di qui forse nasce la virtù sua di non si putrefare, e di cibarsi non solo di cutte l'altre cose corporee; ma sino degli stessi elementi. Che però alcuni deducendo l'etimologia del suo nome latino, dissero, lui esser detto Ignis quasi nibil gignens; confiderando, che non folo non genera cofe alcuna, ma tacto riduce al niente, e tutto confuma. Troppo farebbe chi volesse numerare le proprietà eutre del fuoco, mediante le quali egli è stato assomigliato allo Spirito Santo, agli Angioli, agli Apostoli, al Verbo Divino, alla Carità, alla Penitenza, al Purgatorio, al Giudizio, alle Tentazioni, alle Persecuzioni, all' Amore, all' Ira, al Defiderio e a mille altre cofe buone e cartive; dimanierache, chi a quella fiamma aggiugnerà un morro, che dica per esempio: Allo spirar de' venti, cavaco dal Q 3

decimofesto del Paradiso, darà occasione a chi lo vedrà, di considerare la natura del suoco, ch'e' d'accendersi facilmente allo spirar de'venti: e così sopra quella facilità o abilità dell'accendersi, andarsi immaginando il concetto, che può essere stato accennato da chi lo compose. E se il motto sarà quel verso del vigessimoprimo del Purgatorio:

Onde sono allumati più di mille;

si dovrà considerare, che'l concetto è sulla chiarezza e sulla luce di essa fiamma. E così ogn'altro motto, che vi si vegga, varierà il significato di essa fiamma, e per conseguenza

l'applicazione, che può farvisi.

· Io ho visto tre Imprese fatte da tre diversi suggetti sopra un personaggio, che aveva un pino nell' Arme sua; che però ciascuno di essi prese un pino per corpo della fua Impresa; ma perchè ciascuno voleva tirarla a suo proposito, uno vi messe il motto, che diceva: Frondibus frustibusque conspicua, che assai facilmente mostrava, quel fuggetto avere unita l'orrevolezza colla virtù, la nobilità coll' opere. Ma un altro, volendo mostrare, che le persecuzioni d'alcuni maligni lo avevano non poco nojato, vi messe un motto cavato da ..... che diceva: Redolet in vulnere; perchè siccome il pino, ferito o intaccato, rende odor grato; così quel personaggio travagliato e percosso dalle lingue malediche, era stato maggiormente conosciuto per quel ch' era. Il terzo volendo mostrare, siccome egli

regli nell' avversità non s'era sbigotrito, così nelle prosperità per insuperbirsi non era; vi messe quel verso del Petrarca:

. Ne state il vangin, ne lo spegno il verno; " e così il motto; dimostrando alcuna operazione, proprietà, co qualità di esta figura, viene ad ajutarla fcoprire ib concerto dell'animo, che accennar si desidera. Dicesi poi le di singolar concerto d'animo, peruvin di fimilitudine a quella upplicato; per dimostrare la forma, or anim ildirella Impresa; perchè Impresa non è, se il singolari concerto dell' animo, applicato per via di 'fimilitadine, anon sipuniscera' quella figura di cola naturale co arnifiziale sche diciámos come da quel che si è decro ; si può comprendere Finalmente fi dice affine di fcoprirfi altrui con diletto: ed ecco mostrato il fine di essa Impresa, che altro non è, che la vaghezza e il delerro che fi ha nel vedere fcoprire il penfiero altrui con vaghezza :-

aparie aparie vedremo, Accademici, che que flamin, digrefione non è flata in tutto a sproposito; perchè dall'esplicazione della diffinitazione posito; perchè dall'esplicazione della diffinitazione postene professione della diffinitazione postene flata in professione della diffinitazione postene flata più bene intesa, ne più gentilmentespizzarazione più bene intesa, ne più gentilmentespizzarazione di la cone ognunisa, naturale illimoteo e Quiescit in sublimi, che dimostrando l'operazione di esta fiamma, cioè; che essendo il fuoco leggierissimo di sua natura,

tura, e perciò atto sempre a salire, come bendisse il gran Trimegisto Mercurio, mentre della creazione del Mondo, o della distinzione del Caos parlà : Levis postmodum in altum pervolarunt: gravia vero sub humids arena steterunt: Dimostra, dico, questo morto, che il fuoco, non riconoscendo altro centro, che la superficie dell'aria, non trova ripolo in queste basfezze terrene e fino che non arriva all' altez-23 del Gielo, non si quieta; ma arrivato nelle regioni più sublimi, quivi, come nel suo proprio albergo, si quieta e riposa. Il concetto poi singulare, cioè non comune à tutti, ma particolare al folo animo voltro, è che ficcome il fuoco non si quietà, se non lassù; così l'animo, cioè il pensier di voi tutti non si quieta in queste terrene bassezze; ma solo tende all'alto: solo apprezza quei beni, che nel Cielo fi godono, E questo si schopre non senza dilerto di chi la vede; perchè in essa si può scorgere sicuramente tutte e quattro le condizioni principali, che a perfetta Impresa di nes cessità fi richieggono, che sono verità, unità; nobiltà, e proporzione.

La verità del corpo è qualità necessaria e principalissima cioè, che quel che si sigura o si rape presenta sia cosa vera, o naturale o artifiziata: o che almeno sia tenuta rale generalmente: e così il motto dovrà accennare alcuna, o vera, o come vera creduta operazione, proprietà oqualità di essa cosa rappresentata; che però quan-

tun-

tunque la Penice; il Pellicano, l' Ippogrifo, l'Arpia, il Centauro e mill'altre invenzioni de Poeri li ftiman falle; non fono ad ognimodo da scacciarsi dall'imprese: perchè elle sono ricevute universalmente per vere così vengono affolure da quel diferto, che fi potrebbe loro opporre di falsità. E benche noi Inppiamo, che falfillimo lia, che la Vipera fenimina ingravidando spiechi la testa al maschio: e che ella poi nel partorire fia da figliuoli na-Teenti ammazzata: che l'Orla dia colla lingua forma al Tuo parto: che TLion nasca moreo, e dal rugito del padre fia vilvegliato: che I Pavone nella bellezza della coda fi rallegri, e fi fartriffi poi nella brarrezza de piedi che si Cigno abbie foavilling canto; e particolarmenre vicino a morte softe la Penice ringica coll'abbruciarli; polliamo ad ogni modo Terviri cene per opportuni corpi d'Imprese; perene ellendo ricevare per vere, non parrà, che en fondi com foda e vera jocom'è un concerto dell'animo; nella bugia; e nella: vaniffima fia-รถอง เมื่อ เมื่อ เมื่อ เมื่อของ เมื่อเมื่อ เมื่อ เ

Ma le figure fancattiche, i moltri, e le nuove chimere non fon permesse nell'Imprese, perchè allora farebbe un volere scoprire o accennare cosa vera con una manifestissima falsità. Che però nell'Imprese non s' ammercerà per mio credere un Corbo bianco, un Agnelto con due ceste, una Formica o una Mosca grande quant' un Cammello , o una Leofante poco maggior d'una Chiocciola

Or chi non vede la naturalezza del corpo di quelta Impresa? Figurano gli Accademici aostri una Fiamma, corpo naturalissimo, come ognun sà; poichè egli è un de quattro semplicissimi corpi, onde hanno tutti gli altri principio ed essere. Il motto poi accenna una spezialissima proprietà della Fiamma, che è di falire in alto, e non trovar posa, se non nelle regioni sublimi; onde chiaro apparisce la nostra Impresa esser nel suo corpo re nella sua operazione verissima . Ma che diremo dell'unità? Danno per regola molto severa quei che scrivono dell'Imprese, che ci guardiamo con molta cura dal dipignervi molti corpi, non concedendone più di tre, per fuggire la confusione, che potrebbero partorire ; essendo molto difficile, il poter subito conoscere, qual s'avesse a intendere nel primo luogo, qual nel fecondo ce quale successivamente nel terzo per lo significato e concetto: la qual cofa io non posso certamente affermare d'avere intesa perfettamente - Però, Signori, risvegliate, vi prego, l'attenzione, acciocchè s'io dico male, io possa più facilmente essere da voi ammonito in cosa di tanta importanza.

concetto, il quale per mezzo dell' Impresa si vuole esprimere, consista nella comparazione d'alcuna proprietà di cosa naturale o artisi-

zia-

ziale, figurata nell' Impresa, come si è detto la qual cosa, o sia una o siano due o sien più poco importa: basta, che tutte uniscano, e tutte sieno ordinate ad accennare una sola operazione o propietà della cosa, sopra la quale si vuol fondare la comparazione. Come per via d'esempio il dipignere molti dardi o freccie, che ferendo in uno scudo o rotella, si spuntino, dimostra, che contro alla Virtù poco possono i detti e l'operazioni de' malvagi. La comparazione dunque è una sola, sondara sull'operazione dello scudo e delle frecce: e però lo scudo e le freccie non si debbono tenere per più corpi, ma per un corpo solo, diviso in più parti.

Similmente, benche un Fiume sia per se stesso un corpo, e forse la terra o le rive, per dove passa; un altro: il Liocorno un altro: e molti animali vėlenofi più corpi; nondimeno, perche tutte queste cose sono ordinare a dimostrare la propietà del Liocorno, che è di medicar l'acqua col corno suo dat veleno; turte queste cose, cioè Fiume, Rive, Liocorno, e animali velenofi, non fi debbono dire al parer mio più corpi separati; ma più parti, che unil tamente concorrono a formare un sol corpo. Ma fe; essendovi due sole sigure, non unissero tutte due alla dimostrazione d'una sola propietà; non si potrebbono dire; uni sol corpo, ma due : e: l' Impresa ne riufcirebbe. viziofa; come sarebbe chi volendo accennare d'effere

non meno giusto, che puro, continente, o casto, dipignesse un Ermellino e un pajo di Bilancie.

--- Ho fatto questo discorso, Accademici, perchè mi diciate liberamente, quelloche si dec stabilire: per l'Imprese, che debbono farsi; perchè quanto alla nostra, già farta, non occorreva; veggendosi ch'ella è un corpo asso-Intamente unico, cioè la Fiamma; adunque dell'unità di esso corpo, sarebbe superfluo discorrere; perchè ognun lo riconosce per unico Quanto poi alla nobiltà del corpo dell'Impresa, pare a me di vedere, che volendo alcuno significare per via d'Impresa un concetto non dee servirsi di cose vili, abjette, é degne d'aborrimence, o ridicoles rale farebbe. chi volendo accennare la retritudine della giustizia, dipignesse una forca, un capettro, o una mannaja; o che per fignificare che l' Arre gareggi alcuna volta colla Natura, dipignesse un monte di lisame, nel mezzo del quale apparendo molt' nova, ne cominciafiero a venir fuora alcuni pulciai. Ma della nobiltà del corpo di quella noftea, non fi può duhitare; fapendofi; che. il. fuoco supera canto di nobileà meti gli altri elementi, quanco gli sitri elementi inperan cutte le cose composte. - Finalmente la proporzione è la quarta condizione principale, che firricereana perfetta Impresa Accademica: e questa è di due sorre! l'ana è, che l'azione del corpo e della figu-Li Jak

Signal of the same of the same

ra, accennata dal motto, abbia corrispondenza e proporzione col concerro degli Accademici, o in particolare o in generale, secondochè particolare o generale è l'Impresa; dovendo la cosa rassomigliata corrispondere a quella, alla quale si rassomiglia; come: nella nostra, nels la quale l'azione della Fiamma accennata dal motro Quiestit in sublimi, corrisponde al concetto degli Accademici, che è di tendere ai vero riposo del Cielo: l'altra proporzione è del nome dell' Accademia, o di alcun particolare Accademico all' Impresa tutta, cioè, figura, motto e concerto. E quelle giudico io Imprese perfette, che hanno talmente umita ciascuna di queste quattro cose, che una sia come dichiarata dall'altra, come fu quella, che fece un nostro accademico per un dell' Accademia degli Esaltati, quali avevano per Impresa generale una Lira col motto:

Già coronati nel superno Regno:

E però questo nostro, prese per particolare Impresa del suo amico l'Archetto, conche si suona la Lira: e chiamandolo l'Unito, vi pose per motto un verso del Petrarca, che dice:

Mentre, che'l corpo è vivo.

tiove chi ben confidera, il motto, il nome, e
l'Archetto, corrispondono alla Lira, al motto,
e al nome generale; perchè e par che dica;
che mentre, che 'l corpo è vivo, cioè men-

tre durerà l'Accademia, egli come buono Accademico sarà unito, e ajuterà l'operazioni
dell'Accademia, come l'Archetto ajuta suonar
la Lira: e mentrechè il corpo dell'Accademia
è vivo, e che egli sarà unito, sarà con essa
essaltato, e coronato nel superno regno. Così
vorrei io, Uditori, l'Imprese Accademiche.
Ma quando elle non si potessero fare con tutte queste osservanze; quella al parer mio più
alla perfezione s'accosterà, che meno s'allon-

tanerà da questa proporzione.

Or quanta proporzione abbia la nostra Impresa col nome, col motto, e, col concetto, si pud vedere. Si figura una fiamma: e il nome è Infiammati; benche quì sia da dire alcuna cosa, come, parendovi, vedremo altra volta. Il motto & Quiescit in sublimi : e'l concerto è, che essendo gli Accademici infiammati nell'amor divino, non curano di riposare altrove, che in Paradiso. E quì sarebbono da dire molte cose, per dimostrarvi quanta convenienza trovo tra questi, nome, figura, motto e concetto; ma io per non abusare la vostra modestia i le trapasso, riserbandomi a dirvi qualcosa del morto, e d'alcune altre circostanze, che per fare un Impresa perfetta Accademica si ricercano. E questo sarà quando, ripofati dal lungo tedio ch' io vi ho dato oggi, vi degnerete d'esercitare un altra mezzora la pazienza in ascoltarmi con e secial second

NONA. 255
attenzione così grata. Di che io vi resto
infinitamente obbligato, e ve ne ringrazio,
con quel maggiore assetto, ch' io sò, e posso.

\* 14 1 3 11 11

LE-

chaisthaistais da chatachatachatacha E 455 - 456 - 455 - 455 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 45

## LEZIONE

DECIMA

DI

## LORENZO GIACOMINI TEBALDUCCI

Sopra il Sonetto del Petrarca, che comincia.

Quand io son tutto volto in quella parte, &c.



Oloro, che hanno la maniera de' Toscani versi cotanto ripigliata, poco distinta, e troppo uniforme estimandola, si sono per mio avviso voluti in questo giudizio valere delle regole de Gre-

ci e de' Latini: e ritrovando di questi tante, e così varie sorti, e de'nostri due solamente

non

non dubitarono di darne, senz' altro vederne, la sentenza finale. Più rattenuti peravventura sarebbono andati, se considerato, avessero, del tutto essere diversa da quegli altri la compofizione de nostri: e quelloche appo loro operavano i piedi, il medesimo ne nostri le rime adoperare , il cui differente uso , differenti guise di versi può constituire. E che sì fatto ritrovamento, chiunque ne fosse l' inventore, sia artifizioso e dilettevole, oltre al testimonio dell'universale consenso delle presenti nazioni, che tutte in tal maniera compongono i propri nostri sentimenti, se non vogliamo fare lor forza, ne fanno essi indubitata fede. Per questo si può credere, che essendo nel loro principio intorno alle cofe d' Amore impiegate le rime quasi in appropriato terreno così bene vi si allignassero, che in questa parte non debba forse, ne alla Grecia ne al Lazio portare invidia la Toscana. La qual cosa meco confiderando, ho deliberaro di sporre un Sonetto di M. Francesco Petrarca, nel quale mi convenga intorno a quesse due preminenze de' nostri Poeti favellare alquanto: lochè a voi, dortissimo Consolo, non doverà essere dispiacevole a sentire, a cui le Fiorentine Muse cotanto sono amiche: Almeno l'esemplo di me, che voi a vostro Consigliero elegggeste, sveglierà forse i Giovani Accademici a mettere în opera i già disusari esercizj: la qual cosa è da voi al presente sopra ogn' altra cercata e defide-

LEZIONE

258 siderata: ed a voi, nobilissimi spirti, non potrà effere discaro, se non altro, il sentire di quel Poeta ragionare, la cui mercè, si può dire, è la nostra lingua a tant' altezza salita.

Quand io fon tutto volto in quella parte, Ove 'l bel vifo di Madonna luce, E'm'è rimasa nel pensier la luce, Che m' arde e strugge dentro a parte a parte.

Io, che temo del cor, che mi si parte, E veggio presso il fin della mia luce, Vommene in guisa d'orbo senza luce, Che non sà ove si vada, e pur si parte.

Cost d'avanti a colpi della morte Fuggo, ma non sì ratto, che 'l deslo

Meco non venga, come venir fole.

Tacito vò, che le parole morte

Farian pianger la gente: & io deslo, Che le lagrime mie si spargan sole.

Racconta il Poeta nel presente Sonetto, pur come suole dell'amor suo parlando, quellochè alcuna volta facea, quando alla sua donna si trovava vicino: e ciò era il fuggirla: lo che, perchè strano sarebbe forse paruto a ciascuno, egli và scusando, e rendendone la ragione, col soggiugnere insieme, quelloche di questa fuga gli avveniva. Ma avantichè a più trita esamina si venga, ho avvisato ben fatto spedirmi d' una delle mie promesse, alcuna cosa dicendo dell'arte usata dal Poeta in queste rime, nelle quali solo cinque voci adoperò: Parte, Luce, Morte, Desto, Sole, dove feguendo

do l'autorità de'nostri approvati Poeti, sivedrà come le medesime voci si debbono ammettere nelle rime.

Dico adunque, che la rima non è altro, che la somiglianza d'una o più sillabe finali di due voci, nelle quali l'accento si ritrovi intanto differente dalla figura, detta da' Greci Omioteleuto, che quella solo della similitudine dell' ultima sillaba di due parole si contenta, senza dell'accento curarsi; talchè ella sotto di se come spezie la rima comprende. E siccome il parlare da principio si guardò forse di finire le sue parti in somiglianti sillabe; imperocchè il medesimo suono senz'arte posto offende l'orecchie: e poi col tempo da'maestri del dire ciò considerato, e compreso sotto il nome della detta figura, fu insieme dato dell' usarla regola; così si può credere delle rime addivenisse, nelle quali altri si prendea guardia di non porre una parola a rimare con seco stessa (la troppa similitudine del suono e del fignificato riftuccando di foverchio) fino a che l'esperienza, come ciò far si potesse, ne fece veduto: e questa regola, se alcuna ce ne ha, è da noi cercata al presente. Lo che, perchè meglio ci venga fatto, diciamo, che questa medesimità (per chiamarla ora così) si può intendere o quanto alle lettere ed alle sillabe solamente, come legge nome, e legge verbo o quanto alla fignificazione come ammirato, e maravigliato: o quanto all'uno ed all'altro infie-R 2

însieme, delle quali voci non accade dare esempio, che tutte seco stesse considerate sono cotali. Ora di queste ultime, che univoche da loici si direbbono, parve che in spezialità s' ofservasse la legge, che già s'è detta, offendendo esse insieme l'orecchie col suono, e l'intelletto col' fignificato. Ma perocchè quellochè lincenziosamente operato, è dispiacevole, fotto certe regole ristretto diletta alcuna volta; i Poeti volgari e i maestri di rime trovarono modo di rimare colle medesime voci, non folo senza noja, ma con diletto eziandio grandissimo: e di questi il primo fu Arnaldo Daniello, che una canzona compose, le cui rime delle medesime voci intessè, che per essere di sei stanze, e ciascuna stanza di sei versi, su Sestina appellata. L'esempio di costuiseguitò Dante, e dipoi il Petrarça, il quale oltre a cià una ne fece addoppiata. In questa maniera di Canzoni non fu mica conceduto a ciascuno l'usare a suo piacimento l'istesse parole nelle rime; anzi strettissimi ordinamenti s'imposera, in questa guisa rimediando al fastidio, che quindi nascer potesse. Primieramente vollero; che queste voci fossero di due fillabe, le quali rendono suono più spedito o snello, che le più lunghe non fanno: e l'orecchie poco nocumento ne sentono, per essere così poche le fillabe replicate, e non più che quelle, che per fare la rima fono ordinariamente richieste. Poserle inoltre assai lontane

una

una dall'altra: e quelle, ch'essi allato misero, furono da loro separate coll'intervallo, che si prende nel fine della stanza al principio della seguente; e per ultimo tolsero nomi sostantivi, lasciando i verbi; perciocchè essi significano colla condizione del tempo: lo che non permette il loro significato, quasi in niuna guisa alterarsi: e gli avverbj e' nomi adjettivi; imperocche questi hanno dell'altrui appoggio bisogno, essendo dell'altre cose circostanze, e sono altresi anch' essi poco acconci a ricevere variazione di sentimenti: lo che de' sostantivi non avviene; anzi possono, secondo le figure del parlare, detti Tropi, a diversi propositi adattarsi: la qual cosa per un certo ristoro del nostro intellecto, che non vorrebbe údire sempre il medesimo, è molto a proposito. Nè creda alcuno, che quel ch'io teste affermo, sia al mio proponimento discordante, favellando noi di quelle voci, che sono del tutto, così nelle lettere, come nel fignificato, le medesime; perciocchè la variazione, ch' io intendo al presente, è quella che si sa intorno alla stessa voce, o per trasportamento o altra figura: nel qual caso avvien sempre, ch'ella porti in fronte la primiera significazione, e poscia mediante quella s' intenda l'altra, che vuol darle il Poeta. Siacene esempio la voce Neve, posta dal Petrarca nella sestina: Giovane Donna sott'un verde lauro,

e presa da lui diversamente, secondo le diver-

se proprietà, che a lei si possono attribuire:

e però in quel verso:

.... più bianca e più fredda che neve, è considerata in persona di Madonna Laura con questi due accidenti: nell'altro

Vedrem' ghiacciare il foco, arder la neve, è presa in vece del supremo grado del fred-

do: e sotto

Per lo più ardente Sole, e per la neve, in cambio del Verno, quand' ella cade:

Che mi struggon così, come 'l Sol neve, per cosa atta a liquefarsi al caldo:

La notte, e'l giorno al caldo, ed alla neve, per lo tempo freddo, sia di che stagion si voglia:

per la canutezza del suo pelo, e il pallore del

viso:

L'auro, e' topazii al Sol sopra la neve, per qualsivoglia cosa bianca: le quali variazioni di significato hanno dal suo primiero l'origine e la forza: e perciò è in tutta la sestina la medesima voce, non pure nelle lettere, ma nel significato ancora. Il medesimo non saria già da dirsi, se nella sestina:

Chi è fermato di menar sua vita, dove è in rima porto nome, gli avesse risposto con porto verbo; che questa senza dubbio è equivoca, nè ha fra loro di significazione alcuna parentezza: lo che nelle sestine a patto niuno s' ammetterebbe, ove non solo si concede, me sien fatte delle parole medesime e univoche. Ma a questo, che infino a qui s'è determinato, pare l'autorità del nostro Poeta repugnante, che non pure usò nomi adjettivi in due sestine, ma voci diverse, e di tre sillabe, rispondendo nel tornello della sestina:

A qualunque animale alberga in terra, è questa rima colla voce sotterra: ed un verbo oltre a ciò nella già allegata Giovane Donna, dicendo

: Sicche alta morte in un punto s'arriva . Imorno a che è da sapere, che la regola degli adjerrivi: non è perpetuamente vera, ma da saperla, per servirsene il più che possibil sia : e già il Petrarca in tante fue sestine non adoperò oltre a tre di sì fatti nomi, sciolta, nove, e lieto: e Dante, che nella sua pose, verde, cinque volre, sostantivamente lo prese (come altri molti si pigliano nel nostro volgare) solo ove disse fronda verde, e legno molle e verde, come adjettivo mettendolo. Ma negli avverbi si procede con maggiore riguardo: e non si trovera peravventura per rima in sestine d'approvati Scrittori voce, ch' altro che avverbio non sia; pur talora concedendosi usare un nome avverbialmente, come a parte a parce, e sì fatti, i quali dal nome derivano, non variando il principal fignificato, e come tali ancora possono considerarsi. Più stretta è, oltre a questa, e forse impermutabile la pro-

a div Goode

264. LEZIONE ibizione de' verbi e de' trisillabi: e però lade dove cantò il Petrarca:

Ma io farò sotterra in secca selva,
è da dirsi che la parola sotterra è in effetto
due, come composta di sotto e terra: e questo modo è da pigliarsi, quasi sia lo spazio fra
la sillaba sat, e terra; imperciocche da nostra
lingua ula bene spesso, spezialmente i Poeti,
bagliare l'ultima sillaba alle proposizioni: lo
che è manisesto, e per l'esempio di ver in cambio di verso, e di sor per sopra, che è la contraria di questa nostra, usata così mozza non
some in un antica canzone di Federigo Secondo:

-Sor Paltre Donne avere più valore,

E in una di Sen Lapo Gianni :

e in Dante: Cont , the state with

che in questo modo co' migliori testi s'ha a leggere. E così scorciara si dee dire, che prendesse si l'estrarca, massimamente per suggire il mal suono, che nutta ponendola avrebbe causato: se già altri non volesse, che per esse re nel tornello, cenon nell'ultima sede del verso, onde ne viene a essere meno avvertita, si potesse usurpare questa licenza, come si vede, che in quello di Giovane Donna, prese l'aura.

in

in due parole, come significante il prezioso metallo; dove nell'altre stanze, per l'albero dell'alloro preso l'avea; ma il verbo, ch'è nella medesima sestina, cioè arriva, a chi vuole le regole già date mantenere, è più duro a disendere. Alla qual cosa fare, migliore e più spedita via non ci ha, che col parere d'alcue ni ritrovare la scrittura solo una: e aggiugnento, e leggendo:

Sicchè alla morte in un punto s'è ariva,

I che a chi è pratico nelle, nostre antiche scritture la R. nella voce ariva addoppiata non darà nojas e nel restante il senso rimane ilmedesimo sa la locuzione è buona ]. E chi di ciò non si contenta; può dire in difesa del Poeta, ch'egli in questo verbo originato da riva, in quanto la natura della cosa il richiedea, mantenne il significato del primitivo: e che tutta via una dicenza usata de mill'anni un tratto I che pure alcuna se ne concede a' Poeri I non dee far regola, come ne ango un fiore, fecondo il nostro proverbio fa Primavera. lo sò bene rehe'l Boscaccio, fece una canzone, da alcuni per effere di tance franze e verfi, dete ta festina, nella quale in ogni stanza fece it. quinco verso rima pre col festo casizon fi en Toltos de me ciafcunt altro defire. : bet not

nell'altre rime le regolet delle sestine assayance do Maqueste chiameren jo valentieri colono de me generale Canzonio por non ayere a date tan-

tante limitazioni a' precetti intorno a quelle composizioni, osservate da' nostri Poeti maggiori. È non ha dubbio veruno, che a qualsivoglia è conceduto il farne con quelle rime; che aului torna bene; purche si osservino le regole, a tutte le canzoni comuni : e cominciandosi a rimare colle medesime voci, si seguiti nell'altre stanze, come nella prima: dove anche non farebbe peravventura dicevoleporle a cafo, ma in luoghi determinati, come in una sua fece Dante, che solo se ne servinelle chiavi. Ma in que' componimenti, dove altri vuole sempre per rima adoprare le parole medesime, sarà utilissimo porre in opera le regole delle sessine, anche in questi la medesima ragione militando; che già per mio avviso, 'non sarebbe convenevole rimare ora con voci univoche; ed ora per lettere, e per significato equivoche, le medesime ora colle medesime di lettere solamente. E Dante, che una ne compose con queste cinque: Donna, Tempo, Luce, Freddo, Pierra, non usci della regola delle sestine, se non in quanto la voce, Luce prese alcuna fiata come verbo, comecche ella, fuor folamente nell'effere verbo, mantenga il medesimo significato del nome, da cui è formata: lo che non avrebbe forse satto, se questa convenienza non fosse stata fra loro, come non è fra la voce Esca per cibo, ed esca, che vien dal verbo U/cire. Puossi adunque concludere, che delle voce univoche folo i nomi

bisillabi, e per lo più sostantivi possano, come nelle sestine avviene, rimar fra di loro: e che d'essi debba la composizione avere tutte sue rime, e se non tutte, alcune almeno, che sieno in luoghi determinati collocate. Nèmi opponga alcuno l'autorità di Dante, che nella sua Commedia più siate rispose alla rima di Cristo col medesimo nome: altra volta sece rimare Ammenda e Vidi, prese tutte nel significato medesimo, ed in composizione, cui non parea per le cose dette sì fatta licenza conveniente; imperocchè ciò non sece egli senza ragione. Primieramente per riverenza di quel santissimo nome:

Che sol se stesso, e null'altro simiglia, non volle farlo con altro, che seco stesso rimare, offervando infiememente il decoro, en somma pietà dimostrando. Dove poi replico Ammenda e Vidi, ebbe per fine innalzare il: parlare, e perciò si servì della figura detta Omioteleuto; perciocchè sebbene la rima, come già s'è derco, è di essa una spezie; nondimeno considerando, che questa voce di figura; importa un non so che di straniero, e suor dele l'uso ordinario: e che il finire nelle medesime fillabe, è nelle rime non pure usitato, ma necessario; si potrà dire con certa proporzione; fra le rime doversi quello chiamare Omioteleuto, che escono non nella medesima sillaba, che ciò in tutte si trova, ma nella stessa parola appunto . E certo è che le sì fatte, ancora

appresso a' Greci sortiscono la medesima appellazione: e per gl'insegnamenti de' Rettorici seppiamo inoltre essere molto acconcie ad inacerbire, per dir così, ed aggrandire eziandio l'orazione: lo che ne' luoghi citati era l'intendimento di Dante; avvegnachè egli pose Ammenda in bocca ad Ugo Ciappetta, al quale agramente sacea ripigliare i suoi discendenti, e gliele sa proferire con certo stomaco:

Lì cominciò con forza e con menzogna

La sua rapina ce poscia per ammenda

Donti e Normandia prese, e Guascogna.

Carlo venne in Italia, e per ammenda Vittima fe di Gurradino, e poi

Ripinse at Ciel Tommaso per ammenda, come si vede è detto per ironia, saccendo Ammenda d' un iminor sallo un maggiore. Vidi, altresì messe in luogo, ove gli sacca di mestiero grando amplificazione, essendo venuro al sommo del Paradiso e però si servi di questo verbo tanto espressivo, come quello, che significaci isquistra operazione, chente è quella del vedere e denotando insememente con questa repetizione, e la certezza di tal vista, e la sua allegrezza, quasi tutto ivi intento, non si rivolgessero nel pensiero, per esprimere il suo concetto, altre parole, e però disse:

Cost mi si canglaro in maggior feste call fiori e le faville, st ch' io vidi Ambo le corti del Ciel manifeste.

O isplendor di Dio, per cui ia vidi

L' al-

L'alto trionfo del Regno verace, Dammi virtù a dir com'io il vidi.

E da cotai esempj, siccome ancora dalla natura stessa di questà figura, si trae prima, che non dee nelle rime adoperarfi, se non dove grande amplificamento abbifogni : dipoi, che si dicono, perciò torre solamente parole di gran forza e molto illustri: inoltre, che in tutte le sédi s'hanno a porre, dove ha rima la medesima rima, e per ultimo in composizione dove sien le rime vicine; che nell'interposizione di molti versi si smarrisce il suono, e così svanisce la figura. Ma perchè alcuni altri luoghi sono in Dante, che non vanno sorto la medesima regola, e potrebbono fare difficultà, non ci dee parer tatica dirne sopra alcuni de più principali qualche cosa brevemente. Nel Decimo Canto dell' Inferno dice:

Ma non cinquanta volte fia raccesa

La faccia della Donna, che qui regge,

Che tu saprai quanto quell'arte pesa....

dove la voce Regge è presa dalli Spositori in amenduni i luoghi, come dependente da Reggere, che della prima è vero; ma la seconda viene dal verbo Redire, usato spesso da nostri Autori: ed è formata nel medesimo modo, che feggia da fedire, che si trova non solo in Dante:

Senza accostarsi quando 'l foco 'l feggia: c al-

e altrove:

Attienti, e fa che feggia lo visare, ma nelle cento novelle antiche: Piacciavi dè don narmi una grazia, che uno torneamento feggito; talchè Regge nel presente luogo importa il medesimo, che riedi e torni. E nell'undecimo della medesima Cantica:

Tu mi contenti st quando tu solvi,

Che non men, che saver, dubbiar m'aggrata, Ancor un poco indietro ti rivolvi,

Dissi io, là dove dì, che usura offende La divina bontate, e'l groppo solvi.

E scorrezione di scrittura: e quest' ultimo Solvi, dee con migliori testi dire, Svolvi, voce non nuova, ma detta come volvi, rivolvi, assai usitate: e questa si trova nel Petrarca:

E s'io mi svolvo dal tenace visco.

Più forte luogo è nel vigesimosesto Canto del
Paradiso, e tutti gli Espositori se lo sono passato, faccendo a Dante commettere questo, che
da noi è appellato errore, ove dice:

..... Tu vedi mia voglia,

E per udirti tosto non la dico

Talvolta un animal coperto broglia,

Sicché l'affetto convien che si paja

Per lo seguir, che face a lui la voglia; imperocche la voce voglia nell' un luogo, e nell'altro, appresso loro importa il medesimo. Ma per intendere ben questo passo, è da considerare, che Dante, volendoci dare ad intendere, com'egli comprendesse la volontà ch' avea di compiacergli lo spirito d'Adamo, ch' era coperto dalla luce, e da quei raggi, adopera una similitudine degli animali, che nascono, di uova o d'altra simil cosa fasciati; i quali quando ancora sono nel guscio, stando fermi non si veggono; ma movendosi, o per cupidità del cibo o per altra cagione, allargandosi o stringendosi, si comprende tal moto, per l'acconsentire, che a lui fa il guscio: e mediante il moto, l'effetto che n'è causa; onde dice talvolta, un animal, coperto di guscio o di seta, broglia, si muove: ed è per mio avviso brogliare una spezie di moto impersetto e confuso, che di sì fatti animali è proprio; onde forse e detto Imbrogliare e Imbroglio, ch' è un cotale rimescolamento erivolgimento di cose fatte senz' ordine, ed a caso:

Sicche l'affetto convien che si paja Per lo seguir, che face a lui la voglia.

ed è tale questo moto, che dimostra l'affetto di quell'animale; perocchè quella coperta, o guscio, o altro che sia, acconsente e seconda il moto generato dall'affetto; talchè nel secondo luogo Voglia, è presa in vece d'Invoglia, come ustatissima ancor oggi, che importa quellochè altrimenti si dice invostura. Nè dia noja ch'ella manchi dalla prima sillaba In, che non importando a noi quellochè a' Latini, talora s'aggiugne, e talora si leva alle nostre voci; onde promessa e impromessa, dovinare e indovinare.

E similmente l'anima primaja;

Mi facea trasparer per la coverta;

Quant ella a compiacermi venia gaja;

rispondendo ottimamente la 'nvoglia di quell'animale alla coverta, che dice qui dello spirito (una simile comparazione usò di sopra
al Canto ottavo:

La mia letizia mi ti tien celato,

Che mi raggia d'intorno, e mi nasconde,

Quafi animal di fua feta fasciato; che peravventura nell' un luogo e nell'altro s' ha la similirudine a 'ntendere dell' animal medesimo) per le quali cose si può vedere, vero esser del tutto quello, che intorno alle medefime voci, nella stessa significazione in rima poste, s' è già risoluto. Ne è già per quel ch' io mi creda da riceversi la determinazione d'alcuno, che voci cotali ha voluto potersi allora le stesse fare insieme rimare, quando altre a loro nella rima rispondenti invenire non si poteffero; perciocche non è necessitato il Poeta, ch' io sappia, a prenderé più una rima, che altra: e dee piuttosto scambiare la parola, a cui altre non rimino, che questa licenza a caso pigliarsi. Non dico già, che nelle risposte, ove egli è forzato a tor quelle, che date gli fono, non posta, quando altre non se ne tro-

vino, o d'alcune o di tutte delle medesime. nella proposta usate valersi, rispondendo; purchè senza bisogno non si faccia: e il nostro Poeta nella risposta a M. Sennuccio del Bene, prese due delle sue rime: Avveggio, e Colonna nel fignificato medesimo. Ma quanto alle voci, che una cosa stessa significano, e dilettere son differenti, ch' era il secondo membro della nostra divisione, bisogna considerare, che queste possono essere di due maniere, o diverse nel tutto, suorchè nel fine, come mirare e guardare: e queste senza pericolo si faranno rimare insieme, bastando la tanta varietà delle fillabe a modificare la noja, che far potesse la troppa simiglianza del significato: o diverse in parte solamente, o perchè elle sieno nel vero le medesime, ma alquanto alterate, come è sdegno, disdegno: santà, sanità: difio, defio: o perchè l'una fia dall' altra composta, come mai, giammai: eterno, sempiterno: giugnere, aggiugnere, delle quali quelle, ch' io chiamo composte, comecche bene speffo signisichino il medesimo, si pur possono rispondere in rima, e forse ne è la ragiones imperciocchè la composizione porta seco necessariamente alcuna forza speziale in quelle tas li voci; avvegnaché le particelle, delle quali ella si fai fogliono per se stesse ciascuna avere fua propria significazione, sempre così bene, come eterno, per se estendo significativa . Esebbene le proposizioni da se nulla rilevano i ve-

274 desi pur tutta fiata, che ad altre parole accostate alterano'il lor sentimento, lo che per quel ch' ora si cerca è bastevole. Onde il Perrarca diffe in un Sonctto giunte ed aggiunte in rima: e in un capitolo giunga ed aggianga, fra le quali voci non si troverà gran fatto altra differenza che questa, che teste si è accennata, e ciò allora sarà viepiù da concedersi, quando questi verbi o nomi non si diranno per l'appunto delle cose medesime . Il Petrarca nel Sonetto Persequendomi Amore , diffe , giunto del penfiere , e aggiunto del faluto ma ciò non si permette già in quelle, che da noi furono dette alterate, poiche stale alterazione non può farsi, che per le medesime non si riconoscano, nè giammai il lor sentimento va-

. Restaci a dire delle voci, che diverse cose importano, febbene di lettere fono una cofa stessa, che da Loici equivoche son dette; onde brevemente ci spediremo, affermando, che queste è conceduto per tutto liberamente, fare insieme rimare, fuori che nelle sestine, o altre canzoni. E chiamo io tutte quelle essere di differente fignificato, che sono nome e verbo; come legge, elegge: nome e avverbio, come ora: verbo e avverbio, come incontra: e quella che può venire da più verbi, come volse: e il medesimo verbo in più tempi, come ebbe ed avrebbe, ed infinite altre fimili: Bastici per esempio la voce Sole del Pe-

trarca, quattro volte usata nella canzone: Qual più diversa e nuova, alla quarta stanza, dove nel primo luogo è posta per lo pianeta del Sole, e nell'ultimo traslatamente per la sua Donna: e nel mezzo, l'una è del verbo folere, e l'altra dell'adjettivo solo, nel numero del più. Onde si trae, che la variazione, che riceve una voce dalla metafora, è tale, ch' ella può talora come di differente significato considerarsi. Ma ficcome questa per la diversità, ch'io dissi essere nelle sessine commendabile, è a sufficienza; così non farà peravventura sicuro negli altri componimenti il servirsi d'ogni parola trasportara, come dal suo primiero significato differente. E si può forse dire, che allora ciò torni bene, che la metafora è già passata in frequente uso, parendo che allora la voce diventi equivoca, come è, per istare nell'esempio allegato, la voce Sole, presa per la Donna amata. E si vede, che nel presente Sonetto. dove il Petrarca usa tante volte le medesime voci; sempre dà loro significazione diversa: e delle metafore (lo che viene a confermare quelloche teste s'è detto) sceglie s'io non m'inganno quelle, che assai sono usitate. Laonde si può dire, per terminare questo nostro discorso, intorno alle rime, che il Sonetto, ch'io ora fo? no brevemente per esporvi, abbia per rime voci equivoche, delle quali si è determinato, che in qualunque composizione possono aver luogo: e perciò non è costretto il Poeta, come S 2 , t. t. ... nelposizione servirsi delle parole medesime, potendo a suo piacimento d'altre valersi; perchè tanto più è maraviglioso l'artisizio usato in questo Sonetto dal nostro Poeta, quanto meno a questa legge era obbligaeo, e quanto più è difficile dare a una voce più sentimenti, che nel suo proprio più volte pigliarla.

All' esposizione del quale venendo, dico. Che ogni Amante ha in tanta venerazione la Donna sua, che qualora a lei s'avviene, gli par di vedere in un soggetto solo, quanto di bello e di caro e di maraviglioso si trovi nel Mondo; perchè in lui s' ingenerano assettì, quali sogliono in coloro destassi, cui si rappresenti innanzi cosa grandissima e miracolosa, ed insieme a dismisura temuta e desiderata: e perciò sieramente dentro travagliando, ogni alteramento vengono a patire, che per qualsivoglia affetto soglia aver luogo in noi, avvegnachè amore tutti in se gli contenga: e avvicinandosi eglì all' amato oggetto, cantò Dante di se:

Prende baldanza, e tanta ficurtate, Che'l fier tra' miei spirti paurosi,

E quale ancide, e qual caccia di fora [talche allora possono a ragione dir col nostre Poeta:

Non pud più la virtù fragile, o stanca

Tante varietadi omai soffrire,

Ch' in un punto arde, agghiaccia, arrossa,

e'mbianca].

E pu-

E pure i miseri essendo per forza da Amore ricondotti a vedere la desiata bellezza, senrendo poi fare dentro di se, più appressandola, tanto commovimento di spiriti, che quali insensati ne divengono, e come della veduta di Medusa si favoleggia, impietrati di smalto, procurano col fuggire, al mal presente tostano scampo, vincendo la tema del presente la certezza d'un più lontano dannaggio, benchè maggiore. Avvegnachè non ismorzandosi però l'amore, che altro non è, che un desiderio di godere come altri possa il meglio, la cosa amata, desiderano pur tuttavia di vederla, e per consequenza hanno di questa lor fuga, che ciechi gli ha lasciati, di loro objetto privandogli, pentimento non piccolo. Questo, essere il Poeta a sui intervenuto, dice nel presente Sonetto: comecche anco talora contrario gli accadelle, lo che egli nel seguente ne fe palese, conchiudendo:

Però con gli occhi lacrimosi e nfermi Mio destino a vederla mi conduce,

E so pur ch' io vo dietro a quel che m' ardé. Ma per dire di questo nostro, il quale si può dividere in tre parti, egli nella prima narra il fatto: nella seconda ne rende la ragione: nella terza dice alcune sequele, che gli avvennero. Il fatto è, ch'egli intentissimo per vedere la sua Laura, la suggiva. Le ragioni di ciò son due: la prima, perocchè nella mente gli è rimaso il male, che già gli sece tal vista:

278 LEZIONE

la seconda, perocchè egli dalla presente veduta sentia danneggiarsi. Le sequele, ch' egli rimase come cieco, lo che è tuttone' due quaternarii compreso, ch'egli in ogni modo desiderava quellochè fuggiva, che nel primo ternario si contiene, e n'andava mesto e doglioso, sebben taciturno, la qual cosa dice negli ultimi tre versi. Sono i quadernarii da un periodo abbracciati: ed in essis racchinggono le ragioni già dette virtualmente, non essendo come a Poeta si richiede, per ordine, ma cotale alla confusa assegnate: e stà la construzione pendente infino al settimo verso, e il concetto loro pud essere tale. Allora ch' io fissamente miro colà dove è madonna: e che ancora ho impresso in me alcun vestigio della sua luce, che m' arde, io, che in quel punto, sento di più mancarmi, mi parto e fuggo, sebbene come cieco non sò ove mi vada: e dice:

Quand io son tutto volto in quella parte; cioè con gli occhi e colla mente: imperocchè tal forza ha la voce tutto, come totus appresso al lirico Latino: Et totus in boc sum: e nel nostro vulgare importa bene spesso superlazione, come tutto lieto, cioè lietissimo: e tutto solo, modi di dire nel Boccaccio frequen-

tissimi : e Dante disse :

A me, che tutto chin con loro andava.

e parte qui è posta in vece di luogo:

Ove il bel viso di Madonna luce.

questa è una perifrasi, figura, non per altro ritro-

vata,

vata, che, o per ischifare alcuna bruttezza, o per fare ornamento: e perciò molto familiare de' Poeti : ed è il medesimo, che se detto avesse ov'è Madonna: e dice il viso, essendo questa la più ragguardevole parte del nostro corpo, e dove sono gli occhi, a' quali soli fra le nostre membra s'attribuisce il risplendere. Madonna è voce composta dal possessivo, mia e Donna, che importa a noi il medesimo, che a' Latini Domina, i quali altresì con questo nome appellavano le loro innamorate : ficcome Messere, che è proprio degli uomini, a que-Ro rispondente; da mio & herus, i quali titoli appresso a'nostri antichi erano della: maggiore superiorità significanti. E miracolo, è, che come Dante su ripreso d'aver detto Signorfo, voce ancor essa come quest altre composta, ed in quell'età di nobil significato, e nell'uso frequentissima; come per le sue compagne si vede ; così non fosseno il Villani e gla altri nostri ripigliati, che dissero Messer lo Imperatore, e Meffer lo Papa, e i Poeti, in cui fi legge.

Em'è rimasa nel pensier la luce,

Che m' arde, e strugge dentro a parte a parte. Questa è una delle cagioni, che spigne il Poeta a suggir la sua Donna; perchè ancora ha nella memoria o nella fantasia la bellezza e la siamma amorosa, da essa generata, che l'arde. E prende quì pensiero per la potenza dell'anima, che opera intorno alle immagini delle cose ma-

cteriali ivi entro, mediante i sensi ricevute; comecchè altre volte e pensiero e pensare sia
detro da lui così del discorso, come dell'opinione, e dell'intelletto, e di loro operazione,
di che altri ne troverà di leggieri per se sesfogli esempi. E bene è ragionevole, che uno si
ricordi di quellochè senza misura gli piace, e
l'offende: e'ntorno a ciò vada immaginando;
perchè spesso è il medesimo concerto dal nostro Poeta replicato:

E cost di lontan mi alluma e'ncende.

Che la memoria ad ognor fresca e salda

Pur quel nodo mi mostra, e 'l loco e'l tempo;

.... e chi mi sface

Equesto ancora dopo la morte della sua Donna gli avveniva:

... Immeginata guida la conduce;

Gbe la vera è sotterra.

A ragione adunque dice lace; imperocchè la fanrafia come dice il Maestro di color che sanno, su
detta ἀπὸτῦφάνε, cioè dalla luce: o perocchè l'immagini in questa facoltà risplendano a guisa di
luce e o perocchè il lume è cagione del vedere,
oltre ad ogn' altro senso, persettissimo. Ed è
questa luce l'immagine della veduta bellezza,
alla quale continuando nella metasora, attribuisce l'ardere e lo struggere; avvegnachè il
lume è principal proprietà del succo, e però
gli effetti del succo gli si danno; onde egli
altrove dice:

.... fuggendo un dispietato lume,

Che insin quaggiù m' ardea dal terzo Cielo.

Ed è l'ardere proprio de' corpi aridi e secchi, che visibilmente sono dal suoco nella sua natura ridotti: e lo struggere degli umidi e crassi, che si risolvono in umore: e poscia consumandosi quasi insensibilmente si trassormano in suoco: e risponde peravventura al verbo siquefacio, se non che Cicerone per metasora solo al piacere l'attribuisce: Quam nulle latizia exultantes languidis liquefaciunt voluptatibus, ed altrove: Cum voluptate liquescimus fluimusque mollicia; laddove i nostri senza distinzione e del piacere e del dolore il dissero. Per trarca:

Di duol mi struggo, e di fuggir mi stanco,

e per contrario:

Anzi mi struggo al suon delle parole,

Pur com'io fussi un nom di ghiaccio al Sole; che per quelloche avea detto di sopra, s'ha a intendere di dolcezza:

Ma non in guifa, che lo cor fi stempre

Di foverchia dolcezza.

ed è sempre il medesimo, che struggere: il qual verbo [perocchè quando alcuna cosa si lique-sa; pare che ella scemi] si prende per consumare; onde disse il Petrarca:

. Che dolcemente mi consuma e strugge;

e più chiaro: :::

Or me ne struggo e scarno.

e prima: pole il verbo ardere, perchè è meno espres-

espressivo che straggere; parendo, che una cosa, che si strugga, si consumi del tutto, e risolva, per dir così, in non nulla. E questi essetti adopera in noi la bellezza, accendendoci di se tanto desiderio, il quale dal nostro
Poeta, conforme a tutti coloro, che n'hanno
parlato, su detto suoco:

I pensier son saette, e'l viso un Sole,

E'l defir fuoco .

1 ...

E non solo il desiderio della bellezza, che è Amore, ma tutti gli altri ancora si diranno suoco e siamma: e da loro, se grandi saranno, ci fentiremo struggere e consumare. E Dante ci dipinse nel Purgatorio i Golosi magri e strutti e consumati per la gran cupidigia del mangiare e del bere, che era loro mantenuta accesa dalla presenza degli oggetti gustabili dicendo:

Chi crederebbe, che l'odor d'un pomo

E quel d'un acqua, non sapendo como. Per luce adunque intende il nostro Poeta il fuoco, acceso in lui dall'amoroso disso: e di questo dice:

Che m' arde e strugge dentro, ponendo questo avverbio, o per più aggrandire la cosa, essendo maggiore l'infermità, che è nell'interiora: sì perchè meno si può curare, non si veggendo: e sì ancora per offendere le parti più nobili, o per sentire ivi farsi il ribollimento del sangue, e l'alterazione: e dice a parte a parte, più sentendosi il suoco, che abbrucia a poco a poco, che quellochè sa in un tratto: ed insieme volendo esprimere, che non resta in lui dramma, che non sia suoco e siamma. E' questa voce così addoppiara colla proposizione A, uno de'nostri avverbj, che molti di così satti n'abbiamo, ed importa il medesimo, che quellochè in una canzona disse Dante a scorza a scorza;

Perché non ti ritemi

Rodermi cost'l core a scorza a scorza.

Io che temo del cor che mi si parte,
E veggio presso il sin della mia luce,
Vommene, drc.

Questa è la seconda ragione, che di quella sua suga assegna il Poeta: e dove la prima era fondata sulla memoria, e sulle reliquie de' passati danni; e questa si sonda su quellochè allora cominciava a sentire, destandosi in lui a cotal vista le passioni, che di sopra si dissero: le quali altre volte gli dieder cagione di sarlo per sempre avvisato, di non aspettare de' begli occhi l'assato, come ne sa fede egli stesso:

Da ora innanzi faticoso od alto.

Luogo non fia, dove il pensier non s'erga,

Per non scontrar chi miei sensi disperga. E dice: Io, che temo del core, cioè dubito; che il mio cor non manchi; avvegnache temere d'uno, due cose significhi: aver paura ch' altri non t'ossenda, nel qual significato si trova detto:

Tal-

Talche temendo del nocchier di Stige, che ancor si disse remere uno:

Obe possio far temendo il mio Signore:
ovvero dubitare, che ad alcunonon venga ma-

le; come in quel verso:

Però chi di suo stato cura, o teme; ed in questo senso s' ha 'nrender qu'. E dice di temer del core più che (d'altio membro: prima; perocchè il core è il seggio dell' anima, secondo l'opinione de Periparetici, ed è senza dubbio il fonte del calor naturale e della vita; onde essendo le passioni malattia dell'anima, volle egli moltrare maggiormente della sua la gravezza, facendola nella propria residenza molestare: dipoi ; pe rocche in si fatta maniera sono stati cotali effetti da tutti i Poeti, così Greci, come Latini e Toscani descritti, i quali si sono immaginati, Amore avere le saetre e le faci, colle quali punga ed infiammi il core degli Amanti; per le faette volendo intendere glisguardi, i quali non pare che sieno altro, che raggi; a cui lon molto gli strali somiglianti: e per le faci, la chiarezza degli occhi, e la bellezza, che genera l'amoroso desiderio negli animi altrui. Dicono poscia passare queste due armi per gli occhi, avvegnache la bellezza sia oggetto del vedere e arrivare al core, lo che ci disse Dante in una sua Canzone:

Dagli occhi suoi, cometche ella gli muova, Escono spirti d'Amore insiammati,

Che

· Che fieron gli acchi a qual, che allor gli agguati, E passan si che il cor ciascun ritrova; facendo menzione del core, o per l'opinione già detta, ch'ivi sia collocata l'anima no veramente, perchè in quel luogo senta l'innamorato farsi grandissima alterazione; imperocchè la speranza, una delle seguaci d' Amore, diffonde il calore innato alle parti-estreme, in guifa che 'l core abbandonaro rimane: e quando per lo contrario furge la disperazione o la tema, tutta la virtù si ristrigne al core per ajutarlo, e quasi l'affoga: e somigliante si può dire dell'altre passioni, le quali già si disse tutte in Amore ritrovarsi IPoeti quasi cose impossibili dicono, sprimendo quellochè nel vero sentono gli Amanti, i quali, e non altri, possono essere di ciò ottimi testimonj. A ragione adunque, dice il Petrarca, avendo la sua Donna vicina, temer del core, e tanto più ch'egli cominciava fieramente ad alterarglisi; perd soggiunse, che mi si parte, cioè divide, e quelloche disse Dante fendez

Così vedessio fendere per mezzo

Lo core alla crudete, &c.

E partire in questo luogo pare, che ritenga il significato della voce parte, da cui deriva, valendo il medesimo che far due parti, nella quale significazione altrove lo prese il nostro Poeta:

Questa vien per partirci, onde mi duole.

· Cost partia le rose e le parole.

E veggio presso il sin della mia luce . Non appieno parea al Poeta avere espresso

Non appieno parea al Poeta avere espresso il danno, ch'egli ricevea dalla vista di Madonna Laura solamente, avendo detto di temere; però
afferma quì, come si suol dire, di vedere la
morte in viso: lo che non è un temere, ma
uno essere certo del male; avvegnachè il verbo vedere, per essere l'atto del più persetto
sentimento, sia molto espressivo e significante; perciò da Omero, e poscia dagli altri Poeti
fu attribuito al Sole:

O Sol, che tutto senti, e tutto vedi: ed il grande Iddio su dal nostro Poeta con questo solamente descritto:

Or nel volto di lui, che tutto vede,

Vedi 'l mio Amor , &c.

ed altrove

427

Che vi fu credo al tempo manifesta, Or più nel volto di chi tutto vede.

e ciò non senza ragione; perocchè il saper nostro diviene da'sensi, de' quali il vedere è principale, talchè il vedere talora si trasporta all'animo, ed è il medesimo che il sapere e 'l considerare: e perciò disse questo nostro Poeta:

Vano error vi lusinga,

Poco vedete, e parvi veder molto.

Ma che questo verbo sia per l'espressione acconcio, e per quella virtù dell'orazione, der-

TH

ta da' Greci èvzeyeia, si può conoscere in Dante, che di essa è stato il maestro sovrano, il quale il mise in bocca a Ugo Ciappetta, quand'egli con maggior veemenza e disdegno la cerava le azioni de' Re di Francia:

Perchè men paja il mal futuro e'I fatto,
Veggio in Alagna entrar lo fiordalifo,
E nel Vicario suo Cristo esser catto
Veggiolo un altra volta esser deriso.

Veggiolo un altra volta esser deriso, Veggio rinnovellar l'aceto e'l fele, E tra vivi ladroni essere anciso.

Veggio 'l nuovo Pilato si crudele'.

E oltre a ciò usa l' avverbio presso, significativo altresi non meno, ed anche preso traslatamente; perocchè, siccome il vedere qui importa conoscere, avvegnachè, propriamente parlando, il sine della vita non si vegga; così presso si riferisce al tempo, e non al-luogo, sebbene in questo modo si trova più volte nel nostro Poeta:

Presso era'l tempo, dove Amor si scontra; e altrove usi la medesima locuzione, dicendo:

Che vedendo ogni giorno il fin più presso; se non che ivi prese il fine assolutamente per la morte e l'ultimo della vita: ed essendo a tutti comune ed inevitabile, e per usare l'issessi dicendo il fine, al quale corre l'uomo; perciò dicendo il fine, senz'altra aggiunta, per eccellenza s'intende la morte, ed il Petrarca l'uso so spesso:

Signor della mia fine e della vita, che nell'un genere e nell'altro si disse, come infinite altre nostre voci. Intorno a che è da fapere, che il viver degli animali, generalmente parlando; pare che consista nell'operazione de'sensi sche sebbene l'uomo ha l'anima ragionevole, questa nondimeno nel suo operare dell'ajuto de' sensi abbisogna ] e siccome la luce, è quella, che riduce all'acco il vedere, e quella, che propriamente si può chiamare bella, ed è cagione, che da noi sien comprese l'altre bellezze, così da lei, quasi dalla maggiore eccellenza, che vivendo si goda, viene talora descritta la vita: e comecchè l'anime beate fuor di questa vita godano una perfettissima luce, per tutto ciò vollero i Poeti, che la morte fusse cosa oscura, dello strumento del vedere privandoci; considerando tutto il composto che uomo s'appella, non l'anima sola, che è una delle sue parti: E Virgilio, parlando degli Spiriti de' Campi Elisi, ove secondo lui era un chiarissimo lume, comecchè per luoghi tenebrosi fosse l'entrata; dice pu-

intendendo per la luce l'umana vita. E di questa traslazione son pieni i Poeti; onde Lucrezio disse:

E perchè la luce è nel giorno, così ancora s'appellò la vita:

Che

Che volendo col giorno essere a porto, E a gran viaggio in così poca vita, che altrove il Petrarca la chiamò giornata:

E mia giornata ho co' suoi piè fornita. E la morte perlo contrario; perocchè ella è il termine, e la privazione della vita, si disse not-

te, come Virgilio:

Chiusersi i lumi in un eterna notte; donde apparisce, perchè ella sia così nominata, ch'è per privarci degli occhi, senza i quali non pare, che la luce goder si possa. E però Adriano Imperatore, già vicino alla morte, disse per motto questi versi:

Animula vagula, blandula Hospes, comesque corporis, Qua nunc abibis in loca Pallidula, rigida, nudula;

perciocche non pare, ch'ivi abbia a essere lume, dove egli non si dee poter godere. Di questo trasportamento si valse ora il Petrarca, per la luce la vita intendendo: il quale infino a qui assegnate le cagioni del suo suggire, conta ora il fatto:

Vommene in guisa d'orbo senza luce, Che non sà ove si vada, e pur si parte; assomigliando questa sua partita a quella d'un cieco; avvegnachè la bellezza della Donna amata, come già s'è detto, si chiami dagli Amanti luce, talchè non l'avendo essi d'avanti, non possono vedere lume: e però disse altrove:

Senza il quale, imperfetto

E il

r . . Google

E il loro oprare, e'l mio vivere è morte.

Fuggendo adunque Madonna Laura, se ne và fenza luce, cioè senz' occhi, che lo strumento si dinomina dall'operazione: e diconsi gli occhi luce, perchè mediante quella operano; ma essendo due, e luci nel maggior numero, e lumi si dissero per lo più, come è manifesto: nè si dee la particella fenza luce accoppiar con orbo; che sebbene orbo è colui, che di checchè sia è privo, come per questo esempio si vede nel trionso della Fama Cap. 1.

E viver orbo per amor sofferse Della milizia, perch' orba non fusse:

.... Che le parole smorte

Farian pianger la gente. Perocchè il Poeta nel fuggire non si lamentava, come parea, che colui dovesse fare, che operava contro alla voglia sua, quì ne dice il perchè: ed è, non perchè egli non fusse doglioso; ma perchè parlando avrebbe fatto pianger gli altri, lo che egli non volea, dove insiememente si palesa l'altra fua disgrazia, che in fuggendo gli avvenìa: e ciò è un dolor grandissimo, il quale inoltre sfogare non potea: Tacito vo. Questa è la semplice narrazione. Che le parole morte, è la ragione, che si può ridurre in sillogismo, che col proprio nome si chiamerebbe Ipotetico: Se io parlassi farei piangere la gente; ma io voglio piangere solo; adunque stò chero. Parole, son dette

quì morte, operchè elle averebbero ragionato di morte, poichè egli era stato vicino, e a
suo potere la suggiva: ed in questo modo si dicono ancora liete quelle, che parlano di letizia: o veramente perchè elle rimanevano, come si dice, nella gola, e sra' denti, tratta la
metasora della proporzione, che siccome il
mancare dell'essere dell' uomo si dice morire;
così nelle parole il mancar dell'essere, il quale
consiste in quel suono articolato, si chiamerà
la morte loro; onde disse il Boccaccio: Costei,
alla quale in niuno atto moriva la parola tra' denti, nè balbettava la lingua, e Dante:

Come a color, che troppo riverenti,

. Dinanzi a' suoi maggior parlando vanno,

Che non traggon la voce viva a denti, e quello che segue; cioè, ch' elle sarian pianger la gente: e par questa esposizione molto acconcia; perciocche molto più moverà il vedere un morto, che uno, che ragioni di morte. E nel vero le parole interrotte hanno maggior forza (parendo, che da tanto gran dolore abbiano origine, che esprimere non lo possano) dell'altre, che interamente proferite ragionino di qualsivoglia grande sventura: e si vede, che quando altri è occupato da maggior passione, manco, comecche egli se ne ingegni, gli vien satto lo ssogarla con parole: e però disse questo nostro Poeta:

Chi può, dir com' egli arde, è in picciol fuoco.

.... ed in desto,

**T** 2

Che

## 292 LEZIONE

Che le lagrime mie si spargan sole.

Non vuole il Poeta nel pianto compagnia, o per non essere cagione, che altri per suo amore si dolesse o perchè gli parea, che a lui solo si convenisse il lamentare, come ministro del suo male, ond'egli dice altrove:

E sien col cor punite ambe le luci, Ch' alla strada d'Amor mi furon duci.

o rifiutando ancora nella doglia i compagni, quasi non comporti Amore, che altri per la medesima cagione teco sospiri, anche in ciò la gelosla adoperando: o per tenere i be pensier celati, per la qual cagione disse in altro luogo, essere divenuto cittadino di boschi, e cercar luoghi diserti e disabicati, soggiugnendo:

Altro schermo non trovo, che mi scampi : Dal manifesto accorger delle genti.

E qui col Sonetto si sinirà il mio ragionamento, per la cui dicniarazione, secondo la picciolezza del mio ingegno, e delle rime, e d'Amore, come era il nostro proponimento, si è savellato, se non quanto il soggetto richiedea, almenopiù, che per non attediarvi soverchio, non mi sacea di mestiero.

## IL FINE

## TAVOLA

Di quanto si contiene in questo Secondo Volume.

| Description of the second                                             |       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| Refezione pag.                                                        | įiii. |
| Lezione Prima di Pier Francesco Giam-                                 |       |
| bullari, lessa nel Consolaro di Carlo                                 |       |
| Lenzoni. Degl' Influsii Celesti pag.                                  | ı.    |
| Lezione Seconda del Medesimo, detta nel                               |       |
| Confolato di Gio: Batista Gelli, Dell'                                |       |
| Ordine dell' Universo pag.<br>Lezione Terza di Lelio Bonsi sopra quel | 34.   |
| Sonetto del Petrurca, che comincia:                                   |       |
| Pommi ove 'l Sole occide i fiori, el'                                 |       |
| erba, Letta da lui pubblicamentenello                                 |       |
| Accademia Fiorentina il dì 6. No-                                     |       |
| vembre 1550. pag.                                                     | 54.   |
| Lezione Quarta del Medesimo, sopra lo                                 | ٠,    |
| stesso Sonetto, letta nella detta Acca-                               |       |
| demia il dì 13. Novembre 1550, pag.                                   | 90.   |
| Lezione Quinto del Medesimo, sopra lo                                 |       |
| stesso Sonetto, letta nella detta Acca-                               |       |
| demia il dì 20. Novembre 1550. pag.                                   | 121.  |
| $I_{A}$                                                               | -     |

294 Lezione Sesta di Filippo Sassetti Dell' pag. 154. Imprese 📑 Lezione Settima di Benedetto Buommattei, Dell' Imprese Lezione Ottava del desto, sopra il medesimo soggetto pag. 215. Lezione Nona del detto, fopra il medepag. 241. simo soggetto Lezione Decima, di Lorenzo Giacomini Tebalducci, sopra il Sonesso del Pegrarca, che comincia: Quand' io son tutto volto in quella parte pag. 256.



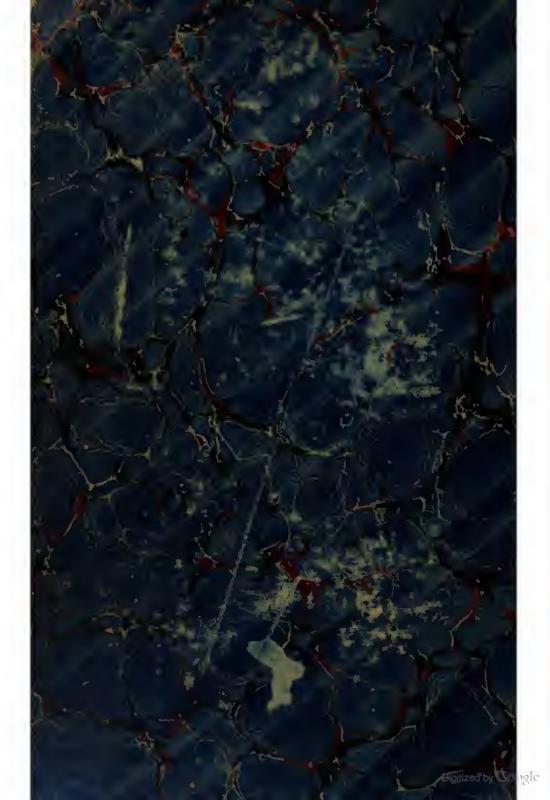